"MMI

Manzo



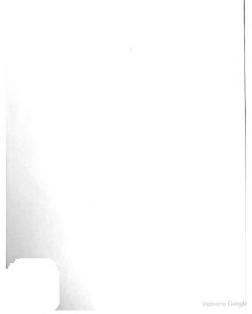

# TRAGEDIE E POESIE

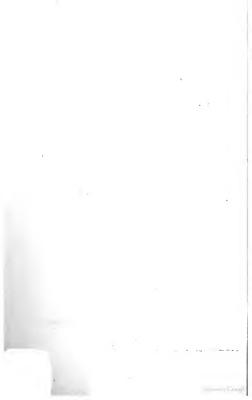

and Biagen

# TRAGEDIE E POESIE

ALESSANDRO MANZONI

DI



MILANO

STABILIMENTO REDAELLI DELLA SOCIETA' CHIUSI E RECHIEDE!

868.

# 13047B

# ADELCHI

TRAGEDIA

«CON UN DISCORSO SOPHA ALCUNI PUNTI DELLA STORIA LONGOBARDICA IN ITALIA.

# ALLA DILETTA E VENERATA SUA MOGLIE

# ENRICHETTA LUIGIA BLONDEL

LA QUALE INSIEME CON LE AFFEZIONI CONIUGALI E CON LA SAPIENZA MA-TERNA POTÈ SERBARE UN ANIMO VER-GINALE CONSACRA QUESTO ADELCHI L'AUTORE

DOLENTE DI NON POTERE A PIÙ SPLEN-DIDO E A PIÙ DUREVOLE MONUMENTO RACCOMANDARE IL CARO NOME E LA MEMORIA DI TANTE VIRTÚ.

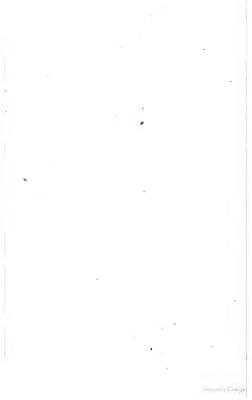

# NOTIZIE STORICHE

# FATTI ANTERIORI ALL'AZIONE COMPRESA NELLA TRAGEDIA.

Nell'anno 568, la nazione longobarda, guidata dal suo re Alboino, uscì dalla Pannonia, che abbandonò agli Avari: e ingrossata di ventimila Sassoni e d'uomini d'altre nazioni nordiche, scese in Italia, la quale allora era soggetta agl'imperatori greci; ne occupò una parte, e le diede il suo nome, fondandovi il regno, di cui Pavia fu poi la residenza reale 1. Con l'andar del tempo, i Longobardi dilatarono in più riprese i loro possessi in Italia, o estendendo i confini del regno, o fondando ducati, più o meno dipendenti dal re. Alla metà dell'ottavo secolo, il continente italico era occupato da loro, meno alcuni stabilimenti veneziani in terra ferma, l'esarcato di Ravenna tenuto ancora dall' Impero, come pure alcune città marittime della Magna Grecia. Roma col suo ducato apparteneva pure in titolo agli imperatori; ma la loro autorità vi si andava restringendo e indebolendo di giorno in giorno, e vi cresceva quella de' pontefici 2.

<sup>1</sup> Paul. Diac., De gestis Langob., lib. 2.
2 Una descrizione più circostanziata delle divisioni dell'Italia in quel tempo el condurrebbe a questioni intricate e inopportune. V. Murat., Antich. Ital., dissert. seconda.

I Longobardi fecero, in diversi tempi, delle scorrerie su queste terre; e tentarono anche d'impossessarsene stabilmente.

## 754.

Astolfo, re de' Longobardi, ne invade alcune, e minaccia il rimanente. Il papa Stefano II si porta a Parigi, e chiede soccorso a Pipino, che unge in re de' Franchi. Pipino scende in Italia; caccia Astolfo in Pavia, dove lo assedia, e, per intercessione del papa, gli accorda un trattato, in cui Astolfo giura di sgomberare le città occupate.

## 755.

Ripartiti i Franchi, Astolfo non mantiene il patto, anzi assedia Roma, e ne devasta i contorni. Stefano ricorre di nuovo a Pipino: questo scende di nuovo: Astolfo corre in fretta alle Chiuse dell'Alpi : Pipino le supera, e spinge Astolfo in Pavia. Vicino a questa città, si presentarono a Pipino due messi di Costantino Copronimo imperatore, a pregarlo, con promesse di gran doni, che rimettesse all'impero le città dell'esarcato, che aveva riprese ai Longobardi. Ma Pipino rispose che non avea combattuto per servire nè per piacere agli uomini, ma per divozione a san Pietro, e per la remissione de peccati; e che, per tutto l'oro del mondo, non vorrebbe ritogliere a san Pietro ciò che una volta gli aveva dato 1. Così fu troncata brevemente nel fatto quella curiosa questione, sul diritto della quale s'è disputato fino ai nostri giorni

<sup>1</sup> Affirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sepina dedistet, nisi pro amore Beati Petri, et venta delictorum; asserons et hoc, quod nulla eum thesauri copia suadrev valeret, ut quod semel Beato Petro obtulit, auferret. Anastas. Biblioth; Rer. It, t. III, p. 171.

inclusivamente: tanto l'ingegno umano si ferma con piacere in una questione mal posta. Astolfo, stretto in Pavia, venne di nuovo a patti, e rinnovò le vecchie promesse. Pipino se ne tornò in Francia, e mandò al papa la donazione in iscritto.

## 756.

Muore Astolfo: Desiderio, nobile di Brescia <sup>1</sup>, duca longobardo, aspira al regno: raduna i Longobardi della Toscana, dove si trovava, speditori da Astolfo <sup>2</sup>, e viene da essi eletto re. Ratchis, quel fratello d'Astolfo, ch'era stato re prima di lui, e s'era fatto monaco, ambisce di nuovo il regno; esce dal chiostro, fa raccolta d'uomini, e va contro Desiderio. Questo ricorre al papa; il quale, fattogli promettere che consegnerebbe le città già occupate da Astolfo, e non ancora rilasciate <sup>3</sup>, consente a favorirlo, e consiglia a Ratchis di ritornarsene a Montecassino. Ratchis ubbidisce; e Desiderio rimane re de L'ongobardi.

Non si sa precisamente in qual anno, ma certo in uno de' primi del suo regno, Desiderio fondò, insieme con Ansa sua moglie, il monastero di san Salvatore, che fu poi detto di santa Giulia, in Brescia: Ansberga, o Anselperga, figlia di Desiderio, ne fu la prima badessa 4.

<sup>1</sup> Cujus (Brixim) ipse Desiderius nobilis erat. Ridolf. Notar., Hist. ap. Biemmi, 1st. di Brescia (Del secolo XI). — Sicardi Episo.; Rer. lt., t VII, p. 577, e altri.

2 Anast. 172.

<sup>3</sup> Sub jurojurando politotius est restituendum B. Petro civitates reliquas. Faventiam, Imolam, Ferrariam, cum eorum finibus, etc. Steph. Ep. ad Pipin.; Cod. Car. S.

<sup>4</sup> Anselperya sacrata Deo Abbatina Monasteris Domini Salvatoris, quod Pundalum at in cicidate Brisia, quam Dominus Desiderius excellentistimus res, et Annen precielentistimum regionum, gentiores gius, ad Pundamentis edificaternat... Dipl. an. 761; apud Murat. Antiquit. Italic., dissert. 66, t. V., p. 490.

## 758.

Alboino, duca di Benevento, e Liutprando, duca di Spoleto, si ribellano a Desiderio, mettendosi sotto la protezione di Pipino. Desiderio gli attacca, gli sconfigge, fa prigioniero Alboino, e mette in fuga Liutprando <sup>1</sup>. In quest'anno, o nel seguente, fu associato al regno il figliuolo di Desiderio, nelle lettere de' papi e nelle cronache chiamato Adelgiso, Atalgiso, o anche Algiso, ma negli atti pubblici, Adelchis.

Nell'anno 70S, morì Pipino: il reguo de Franchi fu diviso tra Carlo e Carlomanno suoi figli. Le lettere a Pipino, di Paolo I e di Stefano III, successori di Stefano II, sono piene di lamenti e di richiami contro Desiderio, il quale non restituiva le città pro-

messe, anzi faceva nuove occupazioni.

# 770.

Bertrada, vedova di Pipino, desiderosa di stringer legami d'amicizia tra la sua casa e quella di Desiderio, viene in Italia, e propone due matrimoni: di Desiderata o Ermengarda<sup>2</sup>, figlia di Desiderio, con uno de'suoi figli, e di Gisla sua figlia con Adelchi. Stefano III scrive ai re Franchi la celebre lettera, con la quale cerca di dissuaderli dal contrarre un tal parentado<sup>2</sup>. Cionnonostante, Bertrada condusse seco in Francia Ermengarda; e Carlo, che fu poi detto il magno, la sposò<sup>4</sup>. Il matrimonio di Gisla con Adelchi non fu concluso.

<sup>1</sup> Paul., Ep. ad Pip.; Cod. Car. 15.

<sup>2</sup> Le cronache di que' tempi variano perfino ne' nomi, quando però li danno.

<sup>3</sup> Cod. Carol., Epist. 45.

<sup>4</sup> Berta duxit filiam Desiderii regis Lango'ardorum in Franciam, Annal. Nazar. ad h. an.; Rer. Fr., t. V, p. 11.

## 771.

Carlo, non si sa bene per qual cagione, ripudia Ermengarda, e sposa Ildegarde, di nazione Sveva <sup>1</sup>. La madre di Carlò, Bertrada, biasimò il divorzio; e questo fu cagione del solo dissapore che sia mai nato tra loro <sup>2</sup>. Muore Carlomanno: Carlo accorre a Carbonac nella Selva Ardenna, al confine de' due regni: ottiene i voti degli elettori: è nominato re in luogo del fratello; e riunisce così gli stati divisi alla morte di Pipino. Gerberga, vedova di Carlomanno, fugge co' suoi due figli, e con alcuni baroni, e si ricovera presso-Desiderio. Carlo ne fu punto sul vivo <sup>3</sup>.

## 772.

A Stefano III succede Adriano. Desiderio gli spedisce un'ambasciata per chiedergli la sua amicizia: il nuovo papa risponde che desidera di stare in pace con quel re, come con tutti i cristiani; ma che non vede come possa fidarsi d'un uomo il quale non ha mai voluto adempir la promessa, fatta con giuramento, di rendere alla Chiesa ciò che le appartiene. Desiderio invade altre terre della Donazione 4.

l Cum, matris hortatu, filam Desiderii regis Langobardorum duxisset uxorem, incertum qua de causa, post amuum repudiavit et Rildepardem de gente Suavorum gracipua nobilitatis feminam in matrimonium accepit. Karol. M. Vita per Eginhardum, 18. (Scrittore contemporaneo).

<sup>2</sup> Ita ut nulla invicem sit exorta discordia, præter in divortio filiæ Regis Desiderii, quam, illa suadente, acceperat. Eginh. in Vita Kar., ibid.

<sup>3</sup> Rex autem hanc corum profectionem, quasi supervacuam, impatienter tutit. Eginh., Annal. ad h. annum.

<sup>4</sup> Anast., 180.

#### FATTI COMPRESI NELL'AZIONE DELLA TRAGEDIA

## 772-774

Mentre Carlo combatteva contro i Sassoni, ai quali prese Eresburgo (secondo alcuni 1, Stadtberg nella Vestfalia), Desiderio, per vendicarsi di lui, e inimicarlo a un tempo col papa, pensò d'indur questo a incoronar re de Franchi i due figli di Gerberga; e gli propose, con grande istanza, un abboccamento. Per un re barbaro e di tempi barbari, il ritrovato non era senza merito. Ma Adriano si mostrò, come doveva, alienissimo dal secondare un tal disegno: del resto, disse d'esser pronto ad abboccarsi col re, dove a questo fosse piaciuto, quando però fossero state restituite alla Chiesa le terre occupate 2. Desiderio ne invase dell'altre, e le mise a ferro e a fuoco 3. In tali angustie, e dopo avere invano spedita un' ambasciata, a supplicarlo e ad ammonirlo, Adriano mandò un legato a chieder soccorso a Carlo 4. Poco dopo, arrivarono a Roma tre inviati di questo. Albino suo confidente 5. Giorgio vescovo, e Wulfardo abate, per accertarsi se le città della Chiesa erano state sgomberate, come Desiderio voleva far credere in Francia. Il papa, quando partirono, mandò in loro compagnia una nuova ambasciata, per fare un ultimo tentativo con Desiderio; il quale, non potendo più ingannar nessuno, disse che non voleva render nulla 6. Con

I Hegevisch, Hist. de Charlem., trad. de l'Allem., pag. 116.

<sup>2</sup> Anast., 181.

<sup>3</sup> ld., 182.

<sup>4 1</sup>d., 183,

<sup>5</sup> Albinus deliciosus ipsius regis. Anast., 184. V. Mur., Ant. It., diss. 4.

<sup>6</sup> Asserens se minime quidquam redditurum. Anast., ibid.

questa risposta i Franchi se ne tornarono a Carlo, il quale svernava in Thionville, dove gli si presentò pure Pietro, il legato d'Adriano 1.

Circa quel tempo, dovette il re de Franchi ricevere una men nobile ambasciata, inviatagli segretamente da alcuni tra principali longobardi, per invitarlo a scendere in Italia, e ad impadronirsi del regno, promettendogli di dargli in mano Desiderio e le sue ricchezze <sup>2</sup>.

Carlo radunò il campo di maggio, o, come lo chiamano alcuni annalisti, il simodo, in Ginevra; e la guerra vi fu decisa ", S'avviò quindi con l'esercito alle Chiuse d'Italia. Erano queste una linea di mura, di bastite e di torri, verso lo sbocco di Val di Susa, al luogo che serba ancora il nome di Chiusa. Desiderio le aveva ristaurate e accresciute "; e accorse col suo esercito a difenderle. I Franchi di Carlo vi trovarono molto maggior resistenza, che quelli di Pipino <sup>5</sup>. Il monaco della Novalesa, citato or ora, racconta che Adelchi, robusto, come valoroso, e avvezzo a portare in battaglia una mazza di ferro, gli appostava dalle Chiuse, e piombando loro addosso all'improvviso, co'

I Annal. Tiliani, Loisciani, Cronac. Moissiacense, ed altri, nel t. Y Rer. Franc. In generale, gli annalisti di que'secoli che noi chiamiamo barbari, sanno, nelle cose di poca importanza, copiarsi l'uno con l'altro, al pari di qualanque letterato modorno: s'accordano poi a maraviglia nel passar sotto silenzio ciò che più si vorrobbe sapere.

<sup>2</sup> Sed dum iniqua cupiditate Lampobardi inter se consurprerat, quidam az proceribu Lampobardis talem legationem mittunt Carolo Francorum regi, quaternu veniret cum valido ezcercitu, et regnum Italiae sub sua ditiona oblitaret, asserates quida útum Desiderium tyranum sub potestate qiu traderent vinctusa, et open mittan, etc... Quod dille predictus rez. Carolus copnocenes, cum ... in genti mutilitudine Italiam properavit, Anonim. Salernit, Chron., c. 9; R. lt., t. ll. part. II. p. 190. — Sertises nel secolo t.

<sup>3</sup> V. gli annalisti citati sopra, e Eginh., Annal. ad an. 773.

<sup>4</sup> Anast., p. 184. — Chron. Novaliciense, l. 3, c. 9; R. I., t. II, p. II, pag. 717. — Il monaco anonimo antore di questa cronaca, visse, secondo le congetture del Muratori, verso la metà del secolo XI.

5 Firmis qui (Desidorius) fabricis practicatos limina regni.

Arcebat Francos aditu. — Ex Frodoardo, de Pontif. Rom.; Rer. Fr., t. V, 463. — Frodoardo, canonico di Rheims, visse nel X secolo.

suoi, percoteva a destra e a sinistra, e ne faceva gran macello <sup>1</sup>. Carlo, disperando di superare le Chiuse, nè sospettando che ci fosse altra strada per isboccare in Italia, aveva già stabilito di ritornarsene <sup>2</sup>, quando arrivò al campo de' Franchi un diacono, chiamato Martino, spedito da Leone, arcivescovo di Ravenna; e insegnò a Carlo un passo per scendere in Italia. Questo Martino fu poi uno de' successori di Leone su quella sede <sup>3</sup>.

Mandò Carlo per luoghi scoscesi una parte scelta dell' esercito, la quale riusci alle spalle de' Longobardi, e
gli assali questi, sorpresi dalla parte dove non avevano
pensato a guardarsi, e essendoci tra loro de' traditori,
si dispersero. Carlo entrò allora col resto de' suoi nelle
Chiuse abbandonate 4. Desiderio, con parte di quelli che
gli eran rimasti fedeli, corse a chiudersi in Pavia; Adelchi in Verona, dove condusse Gerberga co'figliuoli 5
Molti degli altri Longobardi sbandati ritornarono alle
loro città: di queste alcune s' arresero a Carlo, altre si
chiusero e si misero in difesa. Tra quest' ultime fu
Brescia, di cui era duca il nipote di Desiderio, Poto,

3 Hie (Leo) primus Francis Italies iter outendit per Martinum diaconsum suum, qui post seum quartus Ecclesios regimen tenuit, et ab eo Karolus rex invitatus Italiam venit, Agnel, Raven. Pontif.; R. I., L. II, pag. 177. — Serisso Agnello nella prima metà del secolo IX, e conobbe Martino, di cui descrive Palta satura e le forme altetiche, Didi., pag. 182.

<sup>1</sup> Erat enim Desiderio filius nomine Algisus, a juventute sua Tortis viribus. Ilio baculum forvium quitando solitus erat forre tempore hastili... Cum autem hic juvenis dies et noctea observanet, el Francos quiescere convenet, subio nue per ignos irruens, perculiebat cum suis a destris et a sinistris, et maxima cede cos prostervede, Chron. Nov., 1. 3, c. 10.

<sup>2</sup> Claustrisque repulsi,

In sua precipitem meditantur regna repressim.

Una moram reditus tantum nox forte ferebat. Frodoard., ib.

Dum vellent Franci alio dis ad propria reverti. Anast., pag. 184.

<sup>4</sup> Mixit autem (Karolus) per-difficient ascensum montis legionem en probatissimis pugnatoribus, qui, transcenso monta. Langobardos cum Desiderio rege corum.... in fugam converteruni, Karolus vero rez, cum exercitu suo, per apertas clusas intracti. Cliron. Moissiac.; Rer. Fr., t. Y, pag. 69. — Questa cronaca d'inercit autors termina all'anno 818.

<sup>5</sup> Anast., 184,

che, con inflessione leggiera, e conforme alle variazioni usate nello scrivere i nomi germanici, è in questa tragedia nominato Baudo. Questo, con Answaldo suo fratello, vescovo della stessa città, si mise alla testa di molti nobili, e resistette a Ismondo conte, mandato da Carlo a soggiogare quella città. Più tardi, il popolo, atterrito dalle crudeltà che Ismondo esercitava contro i resistenti che gli venivano nelle mani, costrinse i due fratelli ad arrendersi.

Carlo mise l'assedio a Pavia, fece venire al campo la nuova sua moglie, Ildegarde; e vedendo che quella città non si sarebbe arresa così presto, andò, con vescovi, conti e soldati, a Roma, per visitare i limini apostolici e Adriano, dal quale fu accolto come un figlio liberatore 2. L'assedio di Pavia durò parte dell'anno 773 e del seguente: non credo che si possa fissar più precisamente il tempo, senza incontrar contradizioni tra i cronisti, e questioni inutili al caso nostro, e forse insolubili, Ritornato Carlo al campo sotto Pavia, i Longobardi, stanchi dall' assedio, gli apriron le porte 3. Desiderio, consegnato da' suoi Fedeli al nemico 4, fu condotto prigioniero in Francia, e confinato nel monastero di Corbie, dove visse santamente il resto de' suoi giorni 5. I Longobardi accorsero da tutte le parti a sottomettersi 6, e a riconoscer Carlo per loro re. Non si sa bene quando si presentasse sotto Verona: al suo avvicinarsi, Gerberga gli andò incontro

<sup>1</sup> Ridolfi Notarii Histor., apud Biemmi, Istoria di Brescia, t. II. (Del secolo XI).

<sup>2</sup> Anast., 185, e seg.

<sup>3</sup> Langobardi obsidione pertæsi civitate cum Desiderio rege egrediuntur ad regem, Annal. Lambec, ; R. Fr. V. 64.

<sup>4</sup> Desiderius a suis quippe, ut diximus, Fidelibus callide est el traditus, Anon. Salern., 179.

<sup>5</sup> Rer. Fr., t. V, pag. 385.

<sup>6</sup> Ibique venientes undique Langobardi de singulis civitatibus Italiæ, subdiderunt se dominio et regimini gloriosi regis Karoli. Chron. Moissiac. Rer. Fr. V, 07.

co'figli, e si mise nelle sue mani. Adelchi abbandonò Verona, che s'arrese; e di là si rifugiò a Costantinopoli, dove, accolto onorevolmente, si fermò i dopo vari anni, ottenne il comando d'alcune truppe greche, sbarcò con esse in Italia <sup>1</sup>, diede battaglia ai Franchi, e rimase ucciso <sup>2</sup>

Nella tragedia, la fine di Adelchi si è trasportata al tempo che uscì da Verona, Questo anacronismo, e l'altro d'aver supposta Ansa già morta prima del momento in cui comincia l'azione (mentre in realtà quella regina fu condotta col marito prigioniera in Francia, dove morì), sono le due sole alterazioni essenziali fatte agli avvenimenti materiali e certi della storia. Per ciò che riguarda la parte morale, s'è cercato d'accomodare i discorsi de' personaggi all' azioni loro conosciute, e alle circostanze in cui si sono trovati. Il carattere però d'un personaggio, quale è presentato in questa tragedia, manca affatto di fondamenti storici: i disegni d'Adelchi, i suoi giudizi sugli avvenimenti, le sue inclinazioni, tutto il carattere in somma è inventato di pianta, e intruso tra i caratteri storici, con una infelicità, che dal più difficile e dal più malevolo lettore non sarà. certo, così vivamente sentita come lo è dall'autore.

<sup>1</sup> Hadriani, Epist. ad Karolum; Cod. Carol. 90 e 89. 2 Ex Sigiberti Chron.; Rer. Fr. V, 377.

# USANZE CARATTERISTICHE ALLE OUALI SI ALLUDE NELLA TRAGEDIA.

# Atto I, scena II, verso 149.

Il segno dell'elezione de're longobardi era di mettere loro in mano un'asta 1.

## Scena III, verso 212.

Alle giovani longobarde si tagliavano i capelli, quando andavano a marito: le nubili sono dette nelle leggi: figlie in capelli? Il Muratori dice, senza però addurne prove, ch' erano anche chiamate intonse; e vuole che di qui sia venuta la voce tosa, che vive ancora in qualche dialetto di Lombardia?

# Scena V, verse 335.

Tutti i Longobardi in caso di portar l'armi, e che possedevano un cavallo, eran tenuti a marciare: il Giudice poteva dispensarne un piccolissimo numero 4.

# Atto III, scena I, verso 78.

Ne' costumi germanici, il dipendere personalmente da' principali era, già ai tempi di Tacito, una distin-

<sup>1</sup> Cui (Hildeprando) dum contum, uti moris est, traderent. Paul. Diac., 1. 6, e. 55.

<sup>2</sup> Si quis Langobardus, se vicente, suas filas nuptui tradiderit, et alias filias in capilo in casa reliquerit... Liutprandi Log., l. 1, 2.
3 V. la nota al passo citato, Rer. I., t. 1, p. 11, pag. 51.

<sup>4</sup> De omnibus Judicibus, quomodo in exercitu ambulandi causa necessitaa fuerit, non mittant alion homines, nist tantunmodo qui unum caballum habeant, idest homises quinque, cic, Liutpr. Leg., lib. 6, 29.

zione ambita <sup>1</sup>. Questa dipendenza, nel medio evo, comprendeva il servizio domestico e il militare: ed era un misto di sudditanza onorevole, e di devozione affettuosa. Quelli che esercitavano questa condizione erano da' Longobardi chiamati Gasindi: ne' secoli posteriori invalse il titolo domicellus; e di qui il donzello, che è rimasto nella parte storica della lingua. Questa condizione, diversa affatto dalla servile, si trova ugualmente ne' secoli eroici; ed è una delle non poche somiglianze che hanno que' tempi con quelli che Vico chiamò della barbarie seconda. Patroclo, ancor giovinetto, dopo aver ucciso, in una rissa, il figlio d'Anfidmanante. è mandato da suo padre in rifugio in casa del cavalier Peleo, il quale lo alleva, e lo mette al servizio d'Achille, suo figlio <sup>2</sup>.

#### Scena IV. verse 212.

L'omaggio si prestava dai Franchi in ginocchio, e mettendo le mani in quelle del nuovo signore<sup>3</sup>.

# Atto IV, scena II, verso 221.

Una delle formalità del giuramento presso i Longobardi, era di metter le mani su dell'armi, benedette prima da un sacerdote <sup>4</sup>.

## Coro nell'atto IV, st. 7.

Carlo, come i suoi nazionali, era portato per la caccia <sup>5</sup>. Un poeta anonimo, suo contemporaneo, imitatore

<sup>1</sup> Insignis nobilitas, aut megna patrum merita principis dignationem etians adolescentulis assigniant: cateris robustioribus, ac jampridem probatis aggregautur: nee rubor inter consiles aspici. Tacli., German., 13.

<sup>2</sup> Homer. 11., 1. 23, v. 90.

<sup>3</sup> Tassilo dum Bajoariorum... more francico, in manus regis, in vassaticum, manibus suis, semetipsum commendavit. Eginh., Annal.; Rer. Fr., t. V, pag. 198.

<sup>4</sup> Juret ad arma sacrata, Rotharis Leg. 364. V. Murat., Ant. It., dissert. 38, 5 Assidue exercebatur, equitando ac venando, quod sils gentilitium erat. Eginh., Vit. Kar., 22.

studioso di Virgilio, come si poteva esserlo nel secolo IX, descrive lungamente una caccia di Carlo, e le donne della famiglia reale, che la stanno guardando da un' altura <sup>1</sup>.

## Coro suddetto, st. 10.

Si dilettava anche molto de' bagni d'acque termali; e perciò fece fabbricare il palazzo d'Aquisgrana<sup>2</sup>.

Il vocabolo Fedele, che torna spesso in questa tragedia. c'è sempre adoperato nel senso che aveva ne' secoli barbari, cioè come un titolo di vassallaggio. Non trovando altro vocabolo da sostituire, e per evitar l'equivoco che farebbe col senso attuale, non s'è potuto far altro che distinguerlo con l'iniziale grande. Drudo. che aveva la stessa significazione, ed è d'evidente origine germanica 3, riuscirebbe più strano, essendo serbato a un senso ancor più esclusivo. Nella lingua francese, il fidelis barbarico s'è trasformato in féal, e c'è rimasto; e le cagioni della differente fortuna di questo vocabolo nelle due lingue, si trovano nella storia de' due popoli. Ma c'è pur troppo, tra quelle così differenti vicende, una trista somiglianza: i Francesi hanno conservata nel loro idioma questa parola a forza di lacrime e di sangue: e a forza di lacrime e di sangue, è stata cancellata dal nostro.

<sup>1</sup> Rer. Fr., t. V, pag. 388.

<sup>2</sup> Delectabatur etiam vaporibus aquarum naturaliter calentium... O'r hoe etiam Aquisgrani Regiam extruxit. Eginh., Vit. Kar., 22.

<sup>3</sup> Treu, fedele.

# ADELCHI

TRAGEDIA

# PERSONAGGI

#### Longobardi.

DESIDERIO, re. ADELCHI, suo figlio, re. ERMENGARDA, figlia di Desiderio. ANSBERGA, figlia di Desiderio, badessa. VERMONDO, scudiero di Desiderio. ANFRIDO. scudieri d'Adelchi. TEUDI, BAUDO, duca di Brescia. GISELBERTO, duca di Verona. ILDECHI. INDOLFO. FARVALDO. duchi. ERVIGO. GUNTIGI. AMRI, scudiero di Guntigi. SVARTO, soldato.

#### Franchi.

CARLO, re.
ALBINO, legato.
RUTLANDO,
ARVINO,
conti.

#### Latini.

PIETRO, legato d'Adriano papa. MARTINO, diacono di Ravenna.

Duchi, Scudieri, Soldati longobardi: Donzelle, Suore nel monastero di San Salvatore. — Conti e Vescovi franchi; un Araldo.

# ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA.

# Palazzo reale in Pavia

DESIDERIO, ADELCHI, VERMONDO.

#### VERMONDO.

O mio re Desiderio, e tu del regno -Nobil collega, Adelchi; il doloroso Ed alto ufizio che alla nostra fede Commetteste, è fornito, All'arduo muro Che Val di Susa chiude, e dalla franca La longobarda signoria divide, Come imponeste, noi ristemmo; ed ivi, Tra le franche donzelle, e gli scudieri, Giunse la nobilissima Ermengarda; E da lor si divise, ed alla nostra Fida scorta si pose. I riverenti Lunghi commiati del corteggio, e il pianto Mal trattenuto in ogni ciglio, aperto Mostrar che degni eran color d'averla Sempre a regina, e che de'Franchi stessi Complice alcuno in suo pensier non era Del vil rinuto del suo re; che vinti Tutti i cori ella avea, trattone un solo. Compimmo il resto della via. Nel bosco Che intorno al vallo occidental si stende. La real donna or posa: io la precorsi, L'annunzio ad arrecar.

DESIDERIO.

L'ira del cielo, E l'abbominio della terra, e il brando Vendicator, sul capo dell'iniquo, Che pura e bella dalle man materne La mia figlia si prese, e me la rende Con l'ignominia d'un ripudio in fronte! Onta a quel Carlo, al disleal, per cui Annunzio di sventura al cor d'un padre È udirsi dir che la sua figlia è giunta! Oh! questo di gli sia pagato: oh! cada Tanto in fondo costui, che il più tapino, L'ultimo de'soggetti si sollevi Dalla sua polve, e gli s'accosti, e possa Dirgli senza timor: tu fosti un vile, quando oltraggiasti una innocente.

ADELCHI.

O padre, Ch'io corra ad incontrarla, e ch'io la guidi Al tuo cospetto. Oh lassa lei, che invano Quel della madre cercherà! Dolore Sopra dolor! Su queste soglie, ahi! troppe Memorie acerbe affolleransi intorno A quell'anima offesa. Al fiero assalto Sprovveduta non venga, e senta prima Una voce d'amor che la conforti.

DESIDERIO.

Figlio, rimanti. E tu, fedel Vermondo, Riedi alla figlia mia; dille che aperte De' suoi le braccia ad aspettarla stanno.... De' suoi, che il cielo in questa luce ancora Lascia. Tu al padre ed al fratel rimena Quel desiato volto. Alla sua scorta Due fidate donzelle, e teco Anfrido Saran bastanti: per la via segreta Al palazzo venite, e inosservati

#### ATTO PRIMO.

Quanto si puote: in più drappelli il resto Della gente dividi, e, per diverse Parti, gli invia dentro le mura. (VERMONDO parte).

# SCENA II.

# DESIDERIO, ADELCHI.

DESIDERIO.

Adelchi,
Che pensiero era il tuo? Tutta Pavia
Far di nostr' onta testimon volevi?
E la ria moltitudine a goderne,
Come a festa, invitar? Dimenticasti
Che ancor son vivi, che ci stan d'intorno
Quei che le parti sostenean di Rachi,
Quand'egli osò di contrastarmi il soglio?
Nemici ascosi, aperti un tempo; a cui
L'abbattimento delle nostre fronti
È conforto e vendetta!

ADELCHI.

Oh prezzo amaro
Del regno! oh stato, del costor, di quel
De' soggetti più rioi se anche il lor guardo
Temer ci è forza, ed occultar la fronte
Per la vergogna; e se non ci è concesso,
Alla faccia del sol, d'una diletta
La sventura onorar!

DESIDERIO.

Quando all'oltraggio Pari fia la mercè, quando la macchia Fia lavata col sangue; allor, deposti I vestimenti del dolor, dall'ombre La mia figlia uscirà: figlia e sorella Non indarno di re, sovra la folla Ammiratrice, leverà la fronte Bella di gloria e di vendetta. - E il giorno Lunge non è: l'arme, io la tengo: e Carlo, Ei me la diè: la vedova infelice Del fratel suo, di cui con arti inique Ei successor si feo, quella Gerberga Che a noi chiese un asilo, e i figli all'ombra Del nostro soglio ricovrò. Quei figli Noi condurremo al Tebro, e per corteggio Un esercito avranno: al Pastor sommo Comanderem che le innocenti teste Unga, e sovr'esse proferisca i preghi Che danno ai Franchi un re. Sul franco suolo Li porterem, dov'ebbe regno il padre, Ove han fautori a torme, ove sopita Ma non estinta in mille petti è l'ira Contro l'iniquo usurpator.

ADELCHI.

Ma incerta

E la risposta d Adrian? di lui
Che stretto a Carlo di cotanti nodi,
Voce udir non gli fa che di lusinga
E di lode non sia, voce di padre
Che benedice? A lui vittoria e regno
E gloria, a lui l'alto favor di Piero
Promette e prega; e in questo punto ancora
I suoi legati accoglie, e contro noi
Certo gl'implora; contro noi la terra
E il santuario di querele assorda
Per le città rapite.

DESIDERIO.

Ebben, ricusi:
Nemico aperto ei fia; questa incresciosa
Guerra eterna di lagni e di messaggi
E di trame fia tronca; e quella al fine
Comincerà dei brandi: e dubbia allora
La vittoria esser può? Quel di che indarno

I nostri padri sospirar, serbato È a noi: Roma fia nostra; e, tardi accorto, Supplice invan, delle terrene spade Disarmato per sempre, ai santi studi Adrian tornerà; re delle preci, Signor del Sacrifizio, il soglio a noi Sgombro darà.

ADELCHI.

Debellator de' Greci. E terror de'ribelli, uso a non mai Tornar che dopo la vittoria, innanzi Alla tomba di Pier due volte Astolfo Piegò l'insegne, e si fuggì; due volte Dell'antico pontefice la destra, Che pace offria, respinse, e sordo stette All'impotente gemito, Oltre l'Alpe Fu quel gemito udito: a vendicarlo Pipin due volte le varcò: que'Franchi Da noi soccorsi tante volte e vinti. Dettaro i patti qui. Veggo da questa Reggia il pian vergognoso ove le tende Abborrite sorgean, dove scorrea L'ugna de' franchi corridor. DESIDERIO.

Che parli
Or tu d'Astolfo e di Pinis Sotterra
Giacciono entrambi: altri mortali han regno,
Altri tempi si volgono, brandite
Sono altre spade. Eht se il guerrier che il capo
Al primo rischio offerse, e il muro ascese,
Cadde e perì, gli altri fuggir dovranno,
E disperar? Questi i consigli sono
Del mio figliuol? Quel mio superbo Adelchi
Dov'e, che imberbe ancor vide Spoleti
Rovinoso venir, qual su la preda
Giovinetto sparviero, e nella strage

Spensierato tuffarsi, e su la turba
De'combattenti sfolgorar, siccome
Lo sposo nel convito? Insiem col vinto
Duca ribelle ei ritornò: sul campo,
Consorte al regno il chiesi; un grido sorse
Di consenso e di plauso, e nella destra
— Tremenda allor — l'asta real fu posta.
Ed or quel desso altro veder che inciampi
E sventure non sa? Dopo una rotta
Così parlar non mi dovresti. Oh cielo!
Chi mi venisse a riferir che tali
Son di Carlo i pensier, quali or gli scorgo
Nel mio figliuol, mi colmeria di gioia.

Deh! perchè non è qui! Perchè non posso In campo chiuso essergli a fronte, io solo, Io fratel d'Ermengarda! e al tuo cospetto, Nel giudizio di Dio, nella mia spada La vendetta ripor del nostro oltraggio! E farti dir, che troppo presta, o padre, Una parola dal tuo labbro uscia!

Questa è voce d'Adelchi. Ebben, quel giorno Che tu brami. io l'affretto.

ADELCHI.

Giorno io veggo appressarsi. Al grido imbelle, Ma riverito, d'Adrian, vegg'io Carlo venir con tutta Francia; e il giorno Quello sarà de'successor d'Astolfo Incontro al figlio di Pipin. Rammenta Di chi siam re; che nelle nostre file Misti ai leali, e più di lor fors'anco, Sono i nostri nemici; e che la vista D'un'insegna straniera ogni nemico

In traditor ti cangia. Il core, o padre,

Basta a morir; ma la vittoria e il regno È pel felice che ai concordi impera. Odio l'aurora che m'annunzia il giorno Della battaglia, incresce l'asta e pesa Alla mia man, se nel pugnar, guardarmi Deggio dall'uom che mi combatte al fianco.

DESIDERIO.

Chi mai regnò senza nemici? il core
Che importa? e re siam dunque indarno? e i brandi
Tener chiusi dovrem nella vagina
Infin che spento ogni livor non sia?
Ed aspettar sul soglio inoperosi
Chi ci percota? Havvi altra via di scampo
Fuorchè l'ardir? Tu, che proponi alfine?
ADELCEII.

Quel che, signor di gente invitta e fida, In un di di vittoria, io proporrei: Sgombriam le terre de'Romani; amici Siam d'Adriano: ei lo desia.

DESIDEBIO.

Perire,
Perir sul trono, o nella polve, in pria
Che tanta onta soffrir. Questo consiglio
Più dalle labbra non ti sfugga: il padre
Te lo comanda.

# SCENA III.

VERMONDO che precede ERMENGARDA, e DETTI.

DONZELLE che l'accompagnano.

VERMONDO.

O regi, ecco Ermengarda.

DESIDERIO.

Vieni, o figlia; fa cor.
(VERMONDO parte: le DONZELLE si scostano).

#### ADELCHI ADELCHI

Sei nelle braccia Del fratel tuo, dinanzi al padre, in mezzo Ai fidi antichi tuoi; sei nel palagio De're, nel tuo, più riverita e cara D'allor che ne partisti.

ERMENGARDA.

Oh benedetta Voce de' miei! Padre, fratello, il cielo Queste parole vi ricambi; il cielo Sia sempre a voi, quali voi siete ad una Vostra infelice. Oh! se per me potesse Sorgere un lieto dì, questo sarebbe, Questo, in cui vi riveggo. - Oh dolce madre! Qui ti lasciai: le tue parole estreme Io non udii; tu qui morivi - ed io .... Ah! di lassù certo or ci guardi: oh! vedi; Quella Ermengarda tua, che di tua mano Adornavi quel dì, con tanta gioia, Con tanta piéta, a cui tu stessa il crine Recidesti quel dì, vedi qual torna! E benedici i cari tuoi, che accolta Hanno così questa reietta. ADELCHI.

Ah! nostro È il tuo dolor, nostro l'oltraggio.

E il tuo dolor, nostro l'oltraggio.

DESIDERIO.

E nostro

Sarà il pensier della vendetta.

ERMENGARDA.

O padre,

Tanto non chiede il mio dolor; l'obblio Sol bramo; e il mondo volentier l'accorda Agl'infelici: oh! basta; in me finisca La mia sventura. D'amistà, di pace Io la candida insegna esser dovea. Il ciel non volle: ah! non si dica almeno Ch'io recai meco la discordia e il pianto Dovunque apparvi, a tutti a cui di gioia Esser pegno dovea.

DESIDERIO.

Di quell'iniquo Forse il supplizio ti dorria? quel vile, Tu l'ameresti ancor?

ERMENGARDA.

Padre, nel fondo Di questo cor che vai cercando? Ah! nulla Uscir ne può che ti rallegri: io stessa Temo d'interrogarlo: ogni passata Cosa è nulla per me. - Padre, un estremo Favor ti chieggo: in questa corte, ov'io Crebbi adornata di speranze, in grembo Di quella madre, or che farei? ghirlanda Vagheggiata un momento, in su la fronte Posta per gioco un di festivo, e tosto Gittata a' piè del passeggiero. Al santo Di pace asilo e di pietà, che un tempo La veneranda tua consorte ergea, Quasi presaga — ove la mia diletta Suora, oh felice! la sua fede strinse A quello Sposo che non mai rifiuta, Lascia ch'io mi ricovri. A quelle pure Nozze aspirar più non poss'io, legata D'un altro nodo; ma non vista, in pace Ivi potrò chiudere i giorni.

ADELCHI.

Al vento Questo presagio: tu vivrai: non diede Così la vita de'migliori il cielo All'arbitrio de'rei: non è in lor mano Ogni speranza inaridir, dal mondo Torre ogni gioia.

#### ADELCHI ERMENGARDA.

Oh! non avesse mai Viste le rive del Ticin Bertrada! Non avesse la pia, del longobardo Sangue una nuora desiata mai, Nè gli occhi volti sopra me!

Vendetta.

Quanto lenta verrai!

ERMENGARDA.

Trova il mio prego

Grazia appo te?

DESIDERIO.

Consigliero il dolor più che fedele, E di vicende e di pensieri il tempo Impreveduto apportator. Se nulla Al tuo proposto ei muta, alla mia figlia Nulla disdir vogl'io.

## SCENA IV.

## ANFRIDO, e DETTI.

DESIDERIO.

Che rechi, Anfrido?

Sire, un legato è nella reggia, e chiede Gli sia concesso appresentarsi ai regi, DESIDERIO.

Donde vien? Chi l'invia?

Da Roma ei viene,

Ma legato è d'un re.

ATTO PRIMO. ERMENGARDA.

Padre, concedi

Ch' io mi ritragga.

DESIDERIO.

O donne, alle sue stanze La mia figlia scorgete; a'suoi servigi Io vi destino: di regina il nome

Abbia e l'onor.

(ERMENGARDA parte con le DONZELLE).
DESIDERIO.

D'un re dicesti, Anfrido?

Un legato.... di Carlo?

ANFRIDO.

O re, l'hai detto.

Che pretende costui? quali parole Cambiar si ponno fra di noi? qual patto Che di morte non sia?

ANFRIDO.

Di gran messaggio Apportator si dice: ai duchi intanto, Ai conti, a quanti nella reggia incontra, Favella in atto di blandir.

Conosco

L'arti di Carlo.

ADELCHI.

Al suo strumento il tempo

D'esercitarle non si dia.

Raduna

Tosto i Fedeli, Anfrido, e in un con essi Ei venga.

(ANFRIDO parte). DESIDERIO.

Il giorno della prova è giunto; Figlio, sei tu con me? ADELCHL

Sì dura inchiesta Quando, o padre, mertai?

DESIDERIO.

Venuto è il giorno

Che un voler solo, un solo cor domanda: Di', l'abbiam noi? Che pensi far?

Risponda Il passato per me: gli ordini tuoi

Attender penso, ed eseguirli.

E quando

A' tuoi disegni opposti sieno?

O padre! Un nemico si mostra, e tu mi chiedi Ciò ch'io farò? Più non son io che un' brando Nella tua mano. Ecco il legato: il mio Dover fia scritto nella tua risposta.

## SCENA V.

## DESIDERIO, ADELCHI, ALBINO, FEDELI LONGOBARDI.

#### DESIDERIO.

Duchi, e Fedeli; ai vostri re mai sempre Giova compagni ne consigli avervi, Come nel campo. — Ambasciator, che rechi? ALBINO.

Carlo, il diletto a Dio sire de'Franchi, De'Longobardi ai re queste parole Manda per bocca mia: volete voi

#### ATTO PRIMO.

Tosto le terre abbandonar di cui L'uomo illustre Pipin fe' dono a Piero? DESIDERIO.

Uomini longobardi! in faccia a tutto II popol nostro, testimoni voi Di ciò mi siate; se dell' uom che questi Or v'ha nomato, e ch'io nomar non voglio, II messo accolsi, e la proposta intesi, Sacro dover di re solo potea Piegarmi a tanto. — Or tu, straniero, ascolta. Lievo domando il tuo non è; tu chiedi II segreto de' re: sappi che ai primi Di nostra gente, a quelli sol da cui Leal consiglio ci aspettiamo, a questi Alfin che vedi intorno a noi, siam usi Di confidarlo; agli stranier non mai. Degna risposta al tuo domando è quindi Non darne alcuna.

ALBINO.

Di Carlo in nome io la v'intimo, a voi Desiderio da Adelchi, a voi che poste Sul retaggio di Dio le mani avete, E contristato il Santo. A questa illustre Gente nemico il mio signor non viene: Campion di Dio, da Lui chiamato, a Lui II suo braccio consacra; e suo malgrado Lo spiegherà contro chi voglia a parte Star del vostro peccato.

DESIDERIO.

Al tuo re torna, Spoglia quel manto che ti rende ardito, Stringi un acciar, vieni, e vedrai se Dio Sceglie a campione un traditor. — Fedel! Rispondete a costui. ADELCHI
MOLTI FEDELI.
Guerra!

E l'avrete, E tosto, e qui: l'angiol di Dio, che innanzi Al destrier di Pipin corse due volte, Il guidator che mai non guarda indietro, Già si rimette in via.

DESIDERIO.

Spieghi ogni duca
Il suo vessillo; della guerra il bando
Ogni giudice intimi, e l'oste aduni;
Ogni uom che nutre un corridor, lo salga,
E accorra al grido de'suoi re. La posta
È alle Chiuse dell'Alpi.
(Ma LEBATO).

Al re de' Franchi

Questo invito riporta.

E digli ancora,
Che il Dio di tutti, il Dio che i giuri ascolta
Che al debole son fatti, e ne malleva
L'adempimento o la vendetta, il Dio,
Di cui talvolta più si vanta amico
Chi più gli è in ira, in cor del reo sovente
Mette una smania, che alla pena incontro
Correr lo fa; digli che mal s'avvisa
Chi va de' brandi longobardi in cerca,
Poi che una donna longobarda offese.

(Partono da un lato i RE con la più parte de' LONGOBARDI, e dall'altro il LEGATO).

SCENA VI.

DUCHI rimasti.

INDOLFO.

Guerra. egli ha detto!

ATTO PRIMO.

FARVALDO.

In questa guerra è il fato

Del regno.

INDOLFO.

E il nostro.

E inerti ad aspettarlo

Staremci?

ILDECHI.

Amici, di consulte il loco Questo non è. Sgombriam; per vie diverse Alla casa di Svarto ognuno arrivi.

#### SCENA VII.

# Casa di Svarto.

Un messaggier di Carlo! Un qualche evento, Qual ch'ei pur sia, sovrasta. - In fondo all'urna, Da mille nomi ricoperto, giace Il mio: se l'urna non si scote, in fondo Si rimarrà per sempre; e in questa mia Oscurità morrò senza che alcuno Sappia nemmeno ch'io d'uscirne ardea. - Nulla son io. Se in questo tetto i grandi S'adunano talor, quelli a cui lice Essere avversi ai re; se i lor segreti Saper m'è dato, è perchè nulla io sono. Chi pensa a Svarto? chi spiar s'affanna Qual piede a questo limitar si volga? Chi m'odia? chi mi teme? - Oh! se l'ardire Desse gli onor! se non avesse in pria Comandato la sorte! e se l'impero Si contendesse a spade, allor vedreste, Duchi superbi, chi di noi l'avria,

#### ADELCHI

Se toccasse all'accorto! A tutti voi Io leggo in cor; ma il mio v'è chiuso. Ola quanto Stupor vi prenderia, quanto di sdegno, Se ci scorgeste mai che un sol desio A voi tutti mi lega, una speranza..... D'esservi pari un di! — D'oro appagarmi Credete voi. L'oro! gittarlo al piede Del suo minor, quello è destin; ma inerme, Umil tender la mano ad afferrarlo, Come il mendico....

## SCENA VIII.

SVARTO, ILDECHI; poi altri che sopraggiungono.

ILDECHI.

Il ciel ti salvi, o Svarto:

Nessuno è qui?

SVARTO.

Nessun. Quai nuove, o duca?

Gravi; la guerra abbiam coi Franchi: il nodo Si ravviluppa, o Svarto; e fia mestieri Sciorlo col ferro: il dì s'appressa, io spero, Del guiderdon per tutti.

Io nulla attendo,

Fuor che da voi.

ILDECHI.

(a FARVALDO che soppraggiunge).
Farvaldo, alcun ti segue?
FARVALDO.

Vien su'miei passi Indolfo.

Eccolo.

Amici !

ILDECHI.

Vila! Ervigo! (Ad aitri che estrano).

Fratelli! Ebben: supremo
È il momento, il vedete: i vinti in questa
Guerra, qual siasi il vincitor, siam noi,
Se un gran partio non si prende. Arrida
La sorte ai re; svelatamente addosso
Ci piomberan: Carlo trionfi; in preso
Regno, che posto ci riman? Con uno
De' combattenti è forza star. — Credete
Che in cor di questi re siavi un perdono
Per chi voleva un altro re?

0.

Pace con lor.

ALTRI DUCHI. Nessuna!

ILDECHI.

È d'uopo un patto

Nessuna

Stringer con Carlo.

FARVALDO.

Al suo legato....

È cinto

Dagli amici de' regi; io vidi Anfrido Porglisi al fianco; e fu pensier d'Adelchi.

 Vada adunque un di noi; rechi le nostre Promesse a Carlo, e con le sue ritorni, O le rimandi.

> INDOLFO. Bene sta.

> > ILDECHI.

Chi piglia

Quest'impresa?

Io v'andrò. Duchi, m'udite. Se alcun di voi quinci sparisce, i guardi Fieno intesi a cercarlo; ed il sospetto Cercherà l'orme sue, fin che le scopra, Ma che un gregario cavalier, che Svarto Manchi, non fia che più s'avvegga il mondo, Che d'un pruno scemato alla foresta. ' Se alla chiamata alcun mi noma, e chiede: Dov'è? dica un di voi: Svarto? io lo vidi Scorrer lungo il Ticino; il suo destriero Imbizzarrì, giù dall'arcion nell'onda Lo scosse; armato egli era, e più non salse. Sventurato! diranno; e più di Svarto Non si farà parola. A voi non lice Inosservati andar: ma nel mio volto Chi fisserà lo sguardo? Al calpestio Del mio ronzin che solo arrivi, appena Qualche Latin fia che si volga; e il passo Tosto mi sgombrerà.

ILDECHI.

Svarto, io da tanto

Non ti credea.

SVARTO.

Necessità lo zelo Rende operoso; e ad arrecar messaggi Non è mestier che di prontezza.

Amici!

Ch'ei vada?

I DUCHI.

Ei vada.

ILDECHI.

Al di novello in pronto Sii, Svarto; e in un gli ordini nostri il fieno.

FINE DELL'ATTO PRIMO.

## ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA.

## Campo de'Franchi in Val di Susa. CARLO, PIETRO.

#### PIETRO.

Carlo invitto, che udii? Toccato ancora Il suol non hai dove il secondo regno Il Signor ti destina; e di ritorno Per tutto il campo si bisbiglia! Oh! possa, Dal tuo labbro real tosto smentita, L'empia voce cader! L'età ventura Non abbia a dir che sul principio tronca Giacque un'impresa risoluta in cielo, Abbracciata da te. No: ch'io non torni Al Pastor santo, e debba dirgli: il brando, Che suscitato Iddio t'avea, ricadde Nella guaina; il tuo gran figlio volle, Volle un momento e disperò.

Quant'io

Per la salvezza di tal padre oprai, Uomo di Dio, tu lo vedesti, il vide Il mondo, e fede ne farà. Di quello Che resti a far, dal mio desir consiglio Non prenderò, quando m'ha dato il suo Necessità. L'Onnipotente è un solo. Quando all'orecchio mi pervenne il grido Del Pastor minacciato, io, su gl'infranti

Idoli vincitor, dietro l'infido Sassone camminava; e la sua fuga Mi batteva la via; ristetti in mezzo Della vittoria, e patteggiai là dove Tre dì più tardi comandar potea. Tenni il campo in Ginevra: al voler mio Ogni voler piego; Francia non ebbe Più che un affar: tutta si mosse: al varco D'Italia s'affacciò volonterosa. Come al racquisto di sue terre andria. Ora, a che siam tu il vedi: il varco è chiuso. Oh! se frapposti tra il conquisto e i Franchi Fosser uomini sol, questa parola Il re de' Franchi proferir potrebbe: Chiusa è la via? Natura al mio nemico Il campo prepard, gli abissi intorno Gli scavo per fossati; e questi monti, Che il Signor fabbricò, son le sue torri E i battifredi: ogni più picciol varco Chiuso è di mura, onde insultare ai mille Potrieno i dieci, ed ai guerrier le donne. - Già troppo, in opra ove il valor non basta, Di valenti io perdei: troppo, fidando Nel suo vantaggio, il fiero Adelchi ha tinta Di Franco sangue la sua spada, Ardito Come un leon presso la tana, ei piomba, Percote, e fugge. Oh ciel! più volte io stesso, Nell'alta notte visitando il campo. Fermo presso le tende, udii quel nome Con terror proferito. I Franchi miei Ad una scola di terror più a lungo Io non terrò. S'io del nemico a fronte Venir poteva in campo aperto, oh! breve Era questá tenzon, certa l'impresa.... Fin troppo certa per la gloria. E Svarto, Un guerrier senza nome, un fuggitivo,

L'avria con me divisa; ei che già vinti Mi rassegnò tanti nemici. Un giorno, Men che un giorno bastava: Iddio mel niega. Non se ne parli più.

#### PIETRO.

Re. all' umil servo Di Colui che t'elesse, e pose il regno Nella tua casa, non vorrai tu i preghi Anco inibir. Pensa a che man tu lasci Quel che padre tu nomi. Il suo nemico Già provocato a guerra avevi, in armi Già tu scendevi, e ancor di rabbia insano, Più che di tema, il crudo veglio al santo Pastor mandava ad intimar, che ai Franchi Desse altri re: - tu li conosci. Ei tale Mandò risposta a quel tiranno: immota Sia questa man per sempre; inaridisca Il crisma santo su l'altar di Dio, Pria che, sparso da me, seme diventi Di guerra contro il figliuol mio. - T'aiti Quel tuo figliuol, fe' replicargli il rege; Ma pensa ben, che s'ei ti manca un giorno, Fia risoluta fra noi due la lite.

#### CARLO.

A che ritenti questa piaga? In vani Lamenti vuoi che anch'io mi perda? o pensi Che abbia Carlo mestier di sproni al fianco? — È in periglio Adrian; forse è mestieri Che altri a Carlo il rimembri? il vedo, il sento; E non è detto di mortal che possa Crescere il cruccio che il mio cor ne prova. Ma superar queste bastite, al suo Scampo volar... de Franchi il re nol puote. Detto io te l'ho; nè volontier ripeto Questa parola. — Io da'miei Franchi ottenni Tutto finor, perchè sol grandi io chiesi E fattibili cose. All'uom che stassi Fuor degli eventi e guata, arduo talvolta Ciò ch'è più lieve appar, lieve talvolta Ciò che la possa de'mortali eccede. Ma chi tenzona con le cose, e deve Ciò ch'egli agogna conseguir con l'opra, Quei conosce i momenti. — E che potea Io far di più l'Pace al nemico offersi, Sol che le terre dei Romani ei sgombri; Oro gli offersi per la pace; e l'oro Ei ricusò l'Vergogna! a ripararla Sul Vésero ne andrò.

## SCENA II.

## ARVINO, e DETTI.

ABVINO.

Sire, nel campo Un uom latino è giunto, e il tuo cospetto Chiede.

PIETRO.

Un Latin?

CARLO.

Donde arrivò? Le Chiuse

Come varcò?

ARVINO.

Per calli sconosciuti.

Declinandole, ei venne; e a te si vanta Grande avviso recar.

CARLO.

Fa ch'io gli parli.

(ARVINO parte).

E tu meco l'udrai. Nulla intentato Per la salvezza d'Adriano io voglio Lasciar: di questo testimon ti chiamo.

#### SCENA III.

MARTINO introdotto da ARVINO, e DETTI. (ARVINO si ritira).

CARLO.

Tu se' latino, e qui? tu nel mio campo, Illeso, inosservato?

MARTINO.

Inclita speme Dell'ovil santo e del Pastor, ti veggo; E de' miei stenti e de' perigli è questa Ampia mercè; ma non è sola. Eletto A strugger gli empi! ad insegnarti io vengo La via.

> CARLO. Qual via?

MARTINO. Quella ch'io feci. CARLO.

E come

Giungesti a noi? Chi se'? Donde l'ardito Pensier ti venne?

MARTINO.

All' ordin sacro ascritto De' diaconi io son: Ravenna il giorno Mi diè: Leone, il suo Pastor, m'invia. Vanne; ei mi disse, al salvator di Roma: Trovalo: Iddio sia teco; e s'Ei di tanto Ti degna, al re sii scorta: a lui di Roma Presenta il pianto e d'Adrian. CARLO.

Tu vedi

Il suo legato.

#### ADELCHI PIETRO.

Ch'io la man ti stringa, Prode concittadino: a noi tu giungi Angel di gioia.

48

MARTINO.

Uom peccator son io; Ma la gioia è dal cielo, e non fia vana.

Animoso Latin, ciò che veduto, Ciò che hai sofferto, il tuo cammino e i rischi, Tutto mi narra.

#### MARTINO.

Di Leone al cenno. Verso il tuo campo io mi drizzai; la bella " Contrada attraversai, che nido è fatta Del Longobardo e da lui piglia il nome. Scorsi ville e città, sol di latini Abitatori popolate: alcuno Dell'empia razza a te nemica e a noi Non vi riman, che le superbe spose De' tiranni e le madri, ed i fanciulli Che s'addestrano all'armi, e i vecchi stanchi. Lasciati a guardia de'cultor soggetti. Come radi pastor di folto armento. · Giunsi presso alle Chiuse: ivi addensati Sono i cavalli e l'armi; ivi raccolta Tutta una gente sta, perchè in un colpo Strugger la possa il braccio tuo.

CARLO.

Toccasti

Il campo lor? qual è? che fan?

Securi

Da quella parte che all'Italia è volta, Fossa non hanno, nè ripar, nè schiere In ordinanza: a fascio stanno; e solo Si guardan quinci, donde solo han tema Che tu attinger li possa. A te, per mezzo Il campo ostil, quindi venir non m'era Possibil cosa; e nol tentai; chè cinto Al par di rocca è questo lato; e mille Volte nemico tra costor chiarito M'avria la breve chioma, il mento ignudo, L'abito, il volto ed il sermon latino. Straniero ed inimico, inutil morte Trovato avrei; reddir senza vederti M'era più amaro che il morir. Pensai Che dall'aspetto salvator di Carlo Un breve tratto mi partia: risolsi La via cercarne, e la rinvenni.

IRLO.

Nota a te fu? come al nemico ascosa?

Dio gli accecò, Dio mi guidò. Dal campo Inosservato uscii; l'orme ripresi Poco innanzi calcate; indi alla manca Piegai verso aquilone, e abbandonando I battuti sentieri, in un'angusta Oscura valle m'internai: ma quanto Più il passo procedea, tanto allo sguardo Più spaziosa ella si fea. Qui scorsi Gregge erranti e tuguri: era codesta L'ultima stanza de' mortali. Entrai Presso un pastor, chiesi l'ospizio, e sovra Lanose pelli riposai la notte. Sorto all'aurora, al buon pastor la via Addimandai di Francia. - Oltre quei monti Sono altri monti, ei disse, ed altri ancora; E lontano lontan Francia; ma via Non avvi; e mille son que' monti, e tutti Erti, nudi, tremendi, inabitati,

Se non da spirti, ed uom mortal giammai Non li varcò. - Le vie di Dio son molte, Più assai di quelle del mortal, risposi; E Dio mi manda. - E Dio ti scorga, ei disse: Indi, tra i pani che teneva in serbo. Tanti pigliò di quanti un pellegrino Puote andar carco; e, in rude sacco avvolti, Ne gravò le mie spalle: il guiderdone Io gli pregai dal cielo, e in via mi posi. Giunsi in capo alla valle, un giogo ascesi, E in Dio fidando, lo varcai. Qui nulla Traccia d'uomo apparia; solo foreste D'intatti abeti, ignoti fiumi, e valli Senza sentier: tutto tacea; null'altro Che i miei passi io sentiva, e ad ora ad ora Lo scrosciar dei torrenti, o l'improvviso Stridir del falco, o l'aquila, dall'erto Nido spiccata sul mattin, rombando Passar sovra il mio capo, o, sul meriggio, Tocchi dal sole, crepitar del pino Silvestre i coni. Andai così tre giorni: E sotto l'alte piante, o ne' burroni Passai tre notti. Era mia guida il sole; Io sorgeva con esso, e il suo viaggio Seguia, rivolto al suo tramonto. Incerto Pur del cammino io gia, di valle in valle Trapassando mai sempre; o se talvolta D'accessibil pendìo sorgermi innanzi Vedeva un giogo, e n'attingea la cima, Altre più eccelse cime, innanzi, intorno Sovrastavanmi ancora; altre, di neve Da sommo ad imo biancheggianti, e quasi Ripidi, acuti padiglioni, al suolo Confitti; altre ferrigne, erette a guisa Di mura, insuperabili. - Cadeva Il terzo sol quando un gran monte io scersi.

Che sovra gli altri ergea la fronte, ed era Tutto una verde china, e la sua vetta Coronata di piante. A quella parte Tosto il passo io rivolsi. - Era la costa Oriental di questo monte istesso, A cui, di contro al sol cadente, il tuo Campo s'appoggia, o sire. - In su le falde Mi colsero le tenebre: le secche Lubriche spoglie degli abeti, ond'era Il suol gremito, mi fur letto, e sponda Gli antichissimi tronchi. Una ridente Speranza, all'alba, risvegliommi; e pieno Di novello vigor la costa ascesi. Appena il sommo ne toccai, l'orecchio Mi percosse un ronzio che di lontano Parea venir, cupo, incessante: io stetti, Ed immoto ascoltai. Non eran l'acque Rotte fra i sassi in giù: non era il vento Che investìa le foreste, e, sibilando, D'una in altra scorrea, ma veramente Un rumor di viventi, un indistinto Suon di favelle e d'opre e di pedate Brulicanti da lungi, un agitarsi D'uomini immenso, Il cor balzommi; e il passo Accelerai. Su questa, o re, che a noi Sembra di qui lunga ed acuta cima Fendere il ciel, quasi affilata scure, Giace un'ampia pianura, e d'erbe è folta Non mai calcate in pria. Presi di quella Il più breve tragitto: ad ogni istante Si fea il rumor più presso: divorai L'estrema via: giunsi sull'orlo: il guardo Lanciai giù nella valle, e vidi ... oh! vidi Le tende d'Israello, i sospirati Padiglion di Giacobbe: al suol prostrato, Dio ringraziai, li benedissi, e scesi,

Empio colui che non vorrà la destra Oui riconoscer dell' Eccelso!

Qui riconoscer den Eccesso: PIETRO. E quanto

E quar Più manifesta apparirà nell'opra, A cui l'Eccelso ti destina!

La compirò.

(A MARTINO)

Pensa, o Latino, e certa Sia la risposta: a cavalieri il passo Dar può la via che percorresti?

Il puote.

E a che l'avrebbe preparata il cielo?

Per chi, signor? perchè un mortale oscur

Ed io

Per chi, signor? perchè un mortale oscuro Al re de' Franchi narrator venisse D'inutile portento?

CARLO.

Oggi a riposo
Nella mia tenda rimarrai: sull'alba,
Ad un'eletta di guerrier tu scorta
Per quella via sarai. — Pensa, o valente,
Che il fior di Francia alla tua scorta affido.

Con lor sard: di mie promesse pegno Il mio capo ti fia.

CARLO.

Se di quest'alpe
Mi sferro alfine, e vincitore al santo
Avel di Piero, al desiato amplesso
Del gran padre Adrian giunger m'è dato,
Se grazia alcuna al suo cospetto un mio
Prego aver può, le pastorali bende

Circonderan quel capo; e faran fede In quanto onor Carlo lo tenga. — Arvino!

I Conti e i Sacerdoti.

(Al legato e a martino). E voi, le mani

Alzate al ciel; le grazie a lui rendute Preghiera sian che favor novo impetri. (Partono il LEGATO & MARTINO).

#### SCENA IV.

#### CARLO.

Così, Carlo reddiva, Il riso amaro Del suo nemico e dell'età ventura Gli stava innanzi; ma l'avea giurato, Egli in Francia reddìa. - Qual de' miei prodi, Qual de' miei fidi, per consiglio o prego, Smosso m'avria dal mio proposto? E un solo. Un uom di pace, uno stranier, m'apporta Novi pensier! No: quei che in petto a Carlo Rimette il cor, non è costui. La stella Che scintillava al mio partir, che ascosa Stette alcun tempo, io la riveggo, Egli era Un fantasma d'error quel che parea Dall'Italia rispingermi; bugiarda Era la voce che diceami in core: No mai, no, rege esser non puoi nel suolo Ove nacque Ermengarda. - Oh! del tuo sangue Mondo son io; tu vivi: e perchè dunque Ostinata così mi stavi innanzi, Tacita, in atto di rampogna, afflitta, Pallida, e come del sepolcro uscita? Dio riprovata ha la tua casa: ed io Starle unito dovea? Se agli occhi miei Piacque Ildegarde, al letto mio compagna

Non la chiamava alta ragion di regno? Se minor degli eventi è il femminile Tuo cor, che far poss' io? Che mai faria Colui che tutti, pria d'oprar, volesse Prevedere i dolori? Un re non puote Correr l'alta sua via, senza che alcuno Cada sotto il suo piè. Larva cresciuta Nel silenzio e nell'ombra, il sol si leva, Squillan le trombe; ti dilegua.

#### SCENA V.

CARLO, CONTI e VESCOVI.

#### CARLO.

A dura Prova io vi posi, o miei guerrier; vi tenni A perigli oziosi, a patimenti Che parean senza onor: ma voi fidaste Nel vostro re, voi gli ubbidiste come In un di di battaglia. Or della prova È giunto il fine; e un guiderdon s'appressa Degno de' Franchi. Al sol nascente, in via Una schiera porrassi. - Eccardo, il duce Tu ne sarai, - Dell'inimico in cerca N'andranno, e tosto il giungeran là dove Ei men s'aspetta. - Ordin più chiari, Eccardo-Io ti darò. Nel longobardo campo Ho amici assai; come li scerna, e d'essi Ti valga, udrai. Da queste Chiuse il resto Voi sniderete di leggier: noi tosto Le passerem senza contrasto, e tutti Ci rivedremo in campo aperto. - Amici! Non più muraglie, nè bastie, nè frecce

Da' merli uscite, e feritor che rida Da' ripari impunito, o che improvviso Piombi su noi: ma insegne aperte al vento, Destrier contra destrier, genti disperse Nel piano, e petti non da noi più lunge Che la misura d'una lancia. Il dite A' miei soldati ; dite lor, che lieto Vedeste il re, siccome il dì che certa La vittoria predisse in Eresburgo; Che sian pronti a pugnar; che di ritorno Si parlerà dopo il conquisto, e quando Fia diviso il bottin. Tre giorni: e poi La pugna e la vittoria; indi il riposo Là nella bella Italia, in mezzo ai campi Ondeggianti di spighe, e ne' frutteti Carchi di poma ai padri nostri ignote; Fra i tempii antichi e gli atrii, in quella terra Rallegrata dai canti, al sol diletta, Che i signori del mondo in sen racchiude, E i martiri di Dio; dove il supremo Pastore alza le palme, e benedice Le nostre insegne; ove nemica abbiamo Una piccola gente, e questa ancora Fra sè divisa, e mezza mia: la stessa Gente su cui due volte il mio gran padre Corse; una gente che si scioglie. Il resto Tutto è per noi, tutto ci aspetta. - Intento. Dalle vedette suc, miri il nemico Moversi il nostro campo, e si rallegri. Sogni il nostro fuggir, sogni del tempio La scellerata preda, in sua man servo Sogni il sommo Levita, il comun padre, Il nostro amico, in fin che giunga Eccardo, Risvegliator non aspettato. - E voi, Vescovi santi e Sacerdoti, al campo

#### ADELCHI

Intimate le preci. A Dio si voti Questa impresa, ch'è sua. Come i miei Franchi, Umiliati nella polve, innanzi Al Re de regi abbasseran la fronte, Tale i nemici innanzi a lor nel campo.

TIME DELL'ATTO SECONDO.

## ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

Campo de Longobardi. Piazza dinanzi alla tenda di Adelchi.

## ADELCHI, ANFRIDO.

ANFRIDO. (che sopraggiunge).

Signor!

ADELCHI.

Diletto Anfrido; ebben, che fanno Codesti Franchi? non dan segno ancora Le tende al tutto di levar?

Nessuno

Finora: immoti tuttavia si stanno, Quali sull'alba li vedesti, quali Son da tre di, poi che le prime schiere Cominciar la ritratta. Una gran parte Scorsi del vallo, esaminando; ascesi Una torre, e guatai; stretti li vidi In ordinanza, folti, all'erta, in atto Di chi assalir non pensa, ed in sospetto Sta d'un assalto; e più si guarda, quanto Più scemato è di forze; e senza offesa Ritrarsi agogna, ed il momento aspetta.

E lo potrà, pur troppo! Ei parte, il vile Offensor d'Ermengarda, ei che giurava

Di spegner la mia casa; ed io non posso Spingergli addosso il mio destrier, tenerlo, Dibattermi con esso, e riposarmi Sull'armi sue! Nol posso! In campo aperto Stargli a fronte, non posso! in queste Chiuse, La fè de' pochi che a guardarle io scelsi, Il cor di quelli ch'io prendea tra i pochi, Compagni alle sortite, alla salvezza Potè bastar d'un regno: i traditori Stetter lontani dalla pugna, inerti, Ma contenuti. In campo aperto, al Franco Abbandonato da costor sarei. Solo coi pochi. Oh vil trionfo! Il messo Che mi dirà: Carlo è partito, un lieto Annunzio mi darà: gioia mi fia Che lunge ei sia dalla mia spada! ANFRIDO.

O dolce

Signor, ti basti questa gloria. Come Un vincitor sopra la preda, ei scese Su questo regno, e vinto or torna: ei vinto Si confessò quando implorò la pace, Quando il prezzo ne offerse; e tu sei quello Che l'hai rispinto. Il padre tuo n'esulta; Tutto il campo il confessa; i fidi tuoi Alteri van della tua gloria, alteri Di dividerla teco; e quei codardi Che a non amarti si dannar, temerti Dovranno or più che mai.

ADELCHI.

La gloria? il mio Destino è d'agognarla, e di morire Senza averla gustata. Ah no l'odesta Non è ancor gloria, Anfrido. Il mio nemico Parte impunito; a nuove imprese ei corre; Vinto in un lato, ei di vittoria altrove Andar può in cerca; ei che su popol regna D'un sol voler, saldo, gittato in uno, Siccome il ferro del suo brando; e in pugno Come il brando lo tiensi. Ed io sull'empio Che m'offese nel cor, che per ammenda Il mio regno assalì, compier non posso La mia vendetta! Un'altra impresa, Anfrido, Che sempre increbbe al mio pensier, nè giusta Nè gloriosa, si presenta; e questa Certa ed agevol fia.

ANFRIDO.

ADELCHI.

Disegni il re?

Torna agli antichi

Dubbiar ne puoi? Securo Dalle minacce d'esti Franchi, incontro L'apostolico sire il campo tosto Ei moverà: noi guiderem sul Tebro Tutta Longobardia, pronta, concorde Contro gl'inermi, e fida allor che a certa E facil preda la conduci. Anfrido, Qual guerra! e qual nemico! Ancor ruine Sopra ruine ammucchierem: l'antica Nostr'arte è questa: ne' palagi il foco Porremo e ne' tuguri; uccisi i primi, I signori del suolo, e quanti a caso Nell'asce nostre ad inciampar verranno, Fia servo il resto, e tra di noi diviso; E ai più sleali e più temuti, il meglio Toccherà della preda. - Oh! mi parea, Pur mi parea che ad altro io fossi nato, Che ad esser capo di ladron; che il cielo Su questa terra altro da far mi desse Che, senza rischio e senza onor, guastarla. - O mio diletto! O de' miei giorni primi, De'giochi miei, dell'armi poi, de' rischi

#### ADELCHI

Solo compagno e de' piacer; fratello
Della mia scelta, innanzi a te soltanto
Tutto vola sui labbri il mio pensiero.
Il mio cor m'ange, Anfrido: ei mi comanda
Alte e nobili cose; e la fortuna
Mi condanna ad inique; e strascinato
Vo per la via ch'io non mi scelsi, oscura,
Senza scopo; e il mio cor s'inaridisce,
Come il germe caduto in rio terreno,
E balzata dal vento.

#### ANERIDO

Alto infelice!
Reale amico! il tuo fedel t'ammira,
E ti compiange. Toglierti la tua
Splendida cura non poss'io, ma posso
Teco sentirla almeno. Al cor d'Adelchi
Dir che d'omaggi, di potenza e d'oro
Sia contento, il poss'io? dargli la pace
De' vili, il posso? e lo vorrei, potendo?
— Soffri e sii grande: il tuo destino è questo,
Finor: soffri, ma spera: il tuo gran corso
Comincia appena; e chi sa dir quai tempi,
Quali opre il cielo ti prepara? il cielo
Che re ti fece, ed un tal cor ti diede.

## SCENA II.

## ADELCHI, DESIDERIO.

#### DESIDERIO.

Figlio, a te, rege qual son io, m'è tolto Esser largo d'onor: farti più grande Nessun mortale il può; ma un premio io tengo Caro alla tua pietà, la gioia e l'alte Lodi d'un padre. Salvator d'un regno, La tua gloria or comincia: altro più largo E agevol campo le si schiude. I dubbi, Ed i timor, che a' miei disegni un giorno Tu frapponevi, ecco, li ha sciolti il tuo Braccio; ogni scusa il tuo valor ti fura. Dissipator di Francia! io ti saluto Conquistator di Roma: al nobil serto Che non intero mai passò sul capo Di venti re, tu di tua man porrai L'ultima fronda, e la più bella.

A quale Tu vogli impresa, il tuo guerriero, o padre, Ubbidiente seguiratti.

DESIDERIO.

E a tanto Acquisto, o figlio, ubbidienza sola Spinger ti pud?

ADELCHI.

Questa è in mia mano; e intera L'avrai, fin ch'io respiro.

· Ubbidiresti

Biasmando?

ADELCHI.

Ubbidirei.

DESIDERIO.

Gloria e tormento Della canizie mia, braccio del padre Nella battaglia, e ne consigli inciampo! Sempre così, sempre fia d'uopo a forza Traggerti alla vittoria?

#### SCENA III.

Uno SCUDIERO frettoloso e atterrito, e petri.

LO SCUDIERO.

I Franchi! i Franchi!

Che dici, insano?

UN ALTRO SCUDIERO.

I Franchi, o re.

Che Franchi?

(La scena s'affolla di LONGOBARDI fuggitivi. Entra BAUDO) ADELCHI.

Baudo, che fu?

BAUDO.

Morte e sventura! Il campo È invaso e rotto d'ogni parte: al dorso Piombano i Franchi ad assalirci. DESIDERIO.

I Franchi!

Per qual via?

BAUDO.

Chi lo sa?

Corriamo; ei fia

Un'drappello sbandato.

(In atto di partire).
BAUDO.

Un'oste intera:

Gli sbandati siam noi; tutto è perduto.

Tutto è perduto?

ADELCHI.

Ebben, compagni, i Franchi? Non siam noi qui per essi? Andiam: che importa Da che parte sian giunti? I nostri brandi, Per riceverli, abbiamo. I brandi in pugno! Ei gli han provati: è una battaglia ancora: Non v'è sorpresa pel guerrier: tornate; Via, Longobardi, indietro; ove correte, Per Dio? La via che avete presa è infame: Il nemico è di la. Seguite Adclchi.

Anfrido!

ANFRIDO.

O re, son teco.

ADELCHI. (avviandosi)

Veglia alle Chiuse.

O padre; accorri,

(Parte seguito da ANFRIDO, da BAUDO e da alcuni LONGOBARDI).

DESIDERIO.

(al fuggitivi che attraversano la scena)

Sciagurati! almeno Alle Chiuse con me: se tanto a core Vi sta la vita, ivi son torri e mura Da porla in salvo.

(Sopraggiungono soldati fuggitivi dalla parte opposta a quella da cni è partito ADELCHI). UN SOLDATO FUGGITIVO.

O re, tu qui? Deh! fuggi.
(Attraversa le scene)
DESIDERIO.

Infame! al re questo consiglio? E voi, Da chi fuggite? In abbandon le Chiuse Voi lasciate così? Che fu? Viltade V'ha tolto il senno.

(I SOLDATI continnano a fuggire. DESIDERIO appunta la spada al petto d'uno di essi, e lo ferma).

Senza cor, se il ferro Fuggir ti fa, questo è pur ferro, e uccide Come quello de' Franchi. Al re favella: Perchè fuggite dalle Chiuse? SOLDATI.

I Franchi

Dall'altra parte hanno sorpreso il campo; Gli abbiam veduti dalle torri. I nostri Son dispersi.

DESIDERIO.

Tu menti. Il figliuol mio Gli ha radunati, e li conduce incontro A que' pochi nemici. Indietro! SOLDATI.

O sire.

Non è più tempo; e' non son pochi; e' giungono: Scampo non v'è: schierati ei sono; e i nostri Chi qua, chi là, senz' arme, in fuga: Adelchi Non li raduna: siam traditi. DESIDERIO.

> (ai fuggitivi che s'affollano) Oh vili !

Alle Chiuse salviamci; ivi a difesa Restar si può.

UN SOLDATO.

Sono deserte: i Franchi Le passeranno; e noi siam posti intanto Tra due nemici: un piccol varco appena Resta alla fuga: or or fia chiuso.

Ebbene:

Moriam qui da guerrier. UN ALTRO SOLDATO.

Siamo traditi;

Siam venduti al macello.

UN ALTRO SOLDATO.

In giusta guerra Morir vogliam, come a guerrier conviensi, Non isgozzati a tradimento.

ATTO TERZO.
ALTRO SOLDATO.

I Franchi!

Fuggiamo!

DESIDERIO.

Ebben, correte; anch'io con voi Fuggo: è destin di chi comanda ai tristi. (S'avria coi fuggitiri).

## SCENA IV.

## Parte del campo abbandonato da' Longobardi, sotto alle Chiuse.

CARLO circondato da CONTI FRANCHI, SVARTO.

CARLO.

Ecco varcate queste Chiuse. A Dio Tutto l'onor. Terra d'Italia, io pianto Nel tuo sen questa lancia, e ti conquisto. È una vittoria senza pugna. Eccardo Tutto ha già fatto.

(A uno de' conti).
Su quel colle ascendi,
Guarda se vedi la sua schiera, e tosto

Vieni a darmene avviso.

(Il CONTE parte).

SCENA V.

RUTLANDO, e DETTI.

CARLO.

E che? Rutlando,

Tu riedi dal conflitto?

ADELCHI BUTLANDO.

66

O re, ti chiamo In testimonio, e voi Conti, che in questo Vil giorno il brando io non cavai: ferisca Oggi chi vuol: gregge atterrito e sperso, Io non l'inseguo.

CARLO.

E non trovasti alcuno
Che mostrasse la fronte?
RETLANDO.

Incontro io vidi
Un drappello venirmi, ed alla testa
Più duchi avea: sopra lor corsi; e quelli
Calar tosto i vessilli, e fecer segni
Di pace, e amici si gridaro. — Amici?
Noi l'eravam più assai, quando alle Chiuse
Ci scontravam. — Chiesero il re; le spalle
Lor volsi; or li vedral. No: s'io sapea
A qual nemico si venia, per certo
Mosso di Francia non sarei.

CARLO.

T'accheta,
Prode tra' prodi miei. Bello è d'un regno,
Sia comunque, l'acquisto; in lungo, il vedi,
Non andrà questo; e non temer che manchi
Da far: Sassonia non è vinta ancora.

(Entra il conte spedito da CARLO).

CONTE,

Eccardo è in campo, e verso noi s'avanza; Ei procede in battaglia: i Longobardi, Tra il nostro campo e il suo, sfilati, in folla, Sfuggono a destra ed a sinistra: il piano, Che da lui ci divide, or or fia sgombro.

CARLO.

Esser dovea così.

CONTE.

Vidi un drappello, Che s'arrendette ai nostri; e a questa volta Venia correndo.

> UN ALTRO CONTE. È qui.

CARLO.

Svarto, son quelli

Che m'annunziasti?

SVARTO.

Il son. — Compagni!

SCENA VI.

ILDECHI, ed altri DUCHI, GIUDICI, SOLDATI LONGOBABDI, e DETTI.

ILDECHI.

O Svarto,

Il re!

Son desso.

ILDECHI.

(S' inginocchia e mette le sue mani tra quelle di CARLO).

O re de' Franchi e nostro!

Nella tua man vittoriosa accogli La nostra man devota, e dalla bocca De' Longobardi tuoi l'omaggio accetta, A te promesso da gran tempo.

Svarto.

Conte di Susa....

SVARTO.

O re, qual grazia?...

CARLO.

Il nome

Dimmi di questi a me devoti.

Il duca

Di Trento Ildechi, di Cremona Ervigo, Ermenegildo di Milano, Indolfo Di Pisa, Vila di Piacenza: questi Giudici son; questi guerrieri.

Alzatevi,

Fedeli miei, giudici e duchi, ognuno Nel grado suo, per ora. I primi istanti Che di riposo avremo, io li destino Al guiderdon de' vostri merti: il tempo Questo è d'oprar. Prodi Fedeli, ai vostri Fratei tornate: dite lor, che ad una Gente germana, di german guerrieri Capo, guerra io non porto: una famiglia Riprovata dal ciel, del solio indegna, A balzarnela io venni. Al vostro regno Non fia mutato altro che il re. Vedete Quel sol? qualunque, in pria ch'ei scenda, omaggio In mia mano a far venga, o de'-Fedeli Franchi, o di voi, nel grado suo serbato, Mio Fedel diverrà. Chi a me dinanzi Tragga i due che fur regi, un premio aspetti Pari all' opra.

(I LONGOBARDI partono).

CARLO.

(A RUTLANDO in disparte)

Rutlando, ho jo chiamati

Prodi costor?

Pur troppo

CARLO.

Errato ha il labbro
Del re. Questa parola ai Franchi miei
In guiderdon la serbo. Oh! possa ognuno
Dimenticar ch'io proferita or l'abbia.

(S'avria).

### SCENA VII.

ANFRIDO ferito, portato da due Franchi, e DETTI.

BUTLANDO.

Ecco un nemico. Ove si pugna?

Il solo

Che pugnasse, è costui.

CARLO.

Solo?

Gran parte Gettan l'arme, e si danno; in fuga a torme Altri ne van. Lento ritrarsi e solo Costui vedemmo, che alle barde, all'armi, Uom d'alto affar parea: quattro guerrieri Da un drappel ci spiccammo, e a tutta briglia Sull'orme sue, pei campi, Egli inseguito Nulla affrettò della sua fuga; e quando Sopra gli fummo, si rivolse. Arrenditi. Gli gridiamo; ei ne affronta: al più vicino Vibra l'asta, e lo abbatte: la ritira, Prostra il secondo ancor; ma nello stesso Ferir, percosso dalle nostre ei cadde. Quando fu al suol, tese le mani in atto Di supplicante, e ci pregò, che posto Ogni rancor, sull'aste nostre ei fosse Portato lungi dal tumulto, in loco Dove in pace ei si muoia. Invitto sire, Meglio da far quivi non c'era: al prego

CARLO.

E ben feste: a chi resiste

L'ire vostre serbate.

Ci arrendemmo.

Il riconosci ?

SYARTO. Anfrido egli è, scudier d'Adelchi.

CARLO.

Anfrido\_

Tu solo andavi contro a lor? ANFRIDO.

Bisogno

C'è di compagni per morir? CARLO.

Rutlando.

Ecco un prode.

(Ad ANFRIDO)

O guerrier, perchè gittavi Una vita sì degna? e non sapevi Che nostra divenia? che, a noi cedendo, Guerrier restavi e non prigion di Carlo? ANFRIDO.

Io viver tuo guerrier, quand'io potea Morir quello d'Adelchi? Al ciel diletto È Adelchi, o re. Da questo giorno infame Trarrallo il ciel, lo spero, e ad un migliore Vorrà serbarlo: ma, se mai... rammenta Che, regnante o caduto, è tale Adelchi, Che chi l'offende, il Dio del cielo offende Nella più pura immagin sua. Lo vinci Tu di fortuna e di poter, ma d'alma Nessun mortale: un che si muor tel dice.

CARLO. (Ai CONTI)

Amar così deve un Fedel.

(Ad ANFRIDO) Tu porti

Teco la nostra stima. È il re de' Franchi Che ti stringe la man, d'onore in segno, E d'amistà. Nel suol de' prodi, o prode, Il tuo nome vivrà; le franche donne

L'udran dal nostro labbro, e il ridiranno Con riverenza e con pietà: riposo Ti pregheran. Fulrado, a questo pio Presta gli estremi ufizi.

(Ai SOLDATI che rimangono)
In lui vedete

Un amico del re. Conti, ad Eccardo Incontro andiam: nobil saluto ei merta.

# SCENA VIII.

# Bosco solitario.

DESIDERIO, VERMONDO, altri LONGOBARDI fuggiaschi in disordine.

#### VERMONDO

Siamo in salvo, o mio re: seendi, e su queste Erbe l'antico e venerabil fianco Riposa alquanto. O mio signor, ripiglia Gli affaticati spirti. Assai dal campo Siam lunge, e fuor di strada: al nostro orecchio Lo scellerato mormorio non giunge. Cinto non sei che di leali.

# VERMONDO. E Adelchi?

Or or fia qui, lo spero; alla sua traccia Più d'un fido inviai, che lo ritragga Dall'empio rischio, a miglior pugna il serbi, E a questa posta de'leali il guidi.

O mio Vermondo, il vecchio rege è stanco, È stanco — dalla fuga.

Ahi traditori!

Vili! Nel fango han trascinato i bianchi Capelli del lor re; l'hanno costretto, Come un vile, a fuggir. — Fuggire! e quinci Non sorgerò che per fuggir di nuovo? A che pro? dove? in traccia d'un sepolero Privo di gloria? — E comple? Io, per costoro, Fuggir? Chi il regno mi rapi, mi tolga La vita. Ebben? quand' io sarò sotterra, Che mi farà codesto Carlo?

VERMONDO.

O nostro
Re per sempre, fa cor: son molti i fidi;
La sorpresa gli ha spersi; a te d'intorno
Li chiamera l'onor: ti restan tante
Città munite; e Adelchi vive, io spero.
DESIDERIO.

Maledetto quel di che sopra il monte Alboino salì, che in giù rivolse Lo sguardo, e disse: questa terra è mia! Una terra infedel che sotto i piedi De' successori suoi doveva aprirsi, Ed ingoiarli! Maledetto il giorno, Che un popol vi guidò, che la dovea Guardar così! che vi fondava un regno, Che un'esecranda ora d'infamia ha spento!

Il re!

DESIDERIO.

Figlio, sei tu?

SCENA IX.

ADELCHI, e detti.

ADELCHI.

Padre, ti trovo!

DESIDERIO.
S' io t'avessi ascoltato!

ADELCHI.

Oh! che rammenti?

Padre, tu vivi: un alto scopo ancora È serbato a' miei dì, spender li posso In tua difesa. — O mio signor, la lena Come ti regge?

DESIDERIO.

Oh! per la prima volta, Sento degli anni e degli stenti il peso. Di gravi io ne portai; ma allor non era Per fuggire un nemico.

ADELCHI.

(Ai LONGOBARDI)

Ecco, o guerrieri,

Il vostro re.

UN LONGOBARDO.

Noi morirem per lui! molti longobardo.

Tutti morrem!

ADELCHI.

Quand'è così, salvargli Forse potrem più che la vita. — E a questa Causa, or sì dubbia ma ognor sacra, afflitta Ma non perduta, voi legate ancora La vostra fede?

UN LONGOBARDO.

A' tuoi guerrieri, Adelchi, Risparmia i giuri: ai longobardi labbri Disdicon oggi, o re: somiglian troppo Allo spergiuro. Opre ci chiedi: il solo Segno de' fidi è questo omai.

ADELCHI.

V'ha dunque De' Longobardi ancora! — Ebben; corriamo Sopra Pavia; fuggiam, salviam per ora La nostra vita, ma per farla in tempo Cara costar; donarla al tradimento Non è valor. Quanti potrem dispersi Raccoglierem per via: misti con noi Ritorneran soldati. Entro Pavia, A riposo, a difesa, o padre, intanto Restar potrai : cinta di mura intatte. Ricca d'arme è Pavia : due volte Astolfo Vi si chiuse fuggiasco, e re ne uscìo. Io mi getto in Verona. O re. trascegli L'uom che restar deva al tuo fianco. DESIDERIO.

Il duca

D'Ivrea

ADELCHI. (A GUNTIGI che s'avanza)

Guntigi, io ti confido il padre. Il duca di Verona ov'è?

> GISELBERTO. (si ayanza)

> > Tra i fidi.

ADELCHI.

Meco verrai: nosco trarrem Gerberga. Tristo colui che nella sua sventura Gli sventurati obblia! Baudo, il tuo posto Lo sai: chiuditi in Brescia: ivi difendi Il tuo ducato, ed Ermengarda. - E voi, Alachi, Ansuldo, Ibba, Cunberto, Ansprando,

(li sceglie tra la folla)

Tornate al campo: oggi pur troppo ai Franchi Ponno senza sospetto i Longobardi Mischiarsi: esaminate; i duchi, i conti Esplorate, e i guerrier: dai traditori Discernete i sorpresi, e a quei che mesti Vergognosi vedrete da codesto

Orrido sogno di viltà destarsi, Dite ch'è tempo ancor, che i re son vivi, Che si combatte, che una via rimane Di morir senza infamia; e li guidate Alle città munite. Ei diverranno Invitti; il brando del guerrier pentito È ritemprato a morte. Il tempo, i falli Dell' inimico, il vostro cor, consigli Inaspettati vi daranno. Il tempo Porterà la salute; il regno è sperso In questo dì, ma non distrutto! (Partono gli indicati da ADELCHI).

O figlio!

DESIDERIO. Tu m' hai renduto il mio vigor ; partiamo, ADELCHI

Padre, io t'affido a questi prodi; or ora Anch' io teco sarò.

> DESIDERIO. Che attendi? ADELCHI.

Anfrido. Ei dal mio fianco si disgiunse, e volle Seguirmi da lontan; più presso al rischio Star, per guardarmi: io non potei dal duro Voler, da tanta fedeltà distorlo. Seco indugiarmi, di tua vita in forse, Io non potea: ma tu sei salvo, e quinci Non partiro, fin ch' ei non giunga. E teco

DESIDERIO. ADELCHI.

Aspetterd.

Padre . . .

(A un SOLDATO che sopraggiunge) Vedesti Anfrido?

ADELCHI

IL SOLDATO.

Re, che mi chiedi?

ADELCHI. O ciel! favella. IL SOLDATO.

Il vidi

Morto cader.

ADELCHI.

Giorno d'infamia e d'ira, Tu se' compiuto! O mio fratel, tu sei Morto per me! tu combattesti! . . . ed io . . . . Crudel ! perchè volesti ad un periglio Solo andar senza me? Non eran questi I nostri patti. Oh Dio!... Dio, che mi serbi In vita ancor, che un gran dover mi lasci, Dammi la forza per compirlo. - Andiamo.

### C O R O.

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti, Dai boschi, dall'arse fucine stridenti, Dai solchi bagnati di servo sudor, Un volgo disperso repente si desta; Intende l'orecchio, solleva la testa Percosso da novo crescente romor.

Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, Qual raggio di sole da nuvoli folti, Traluce de' padri la fiera virtù: Ne' guardi, ne'volti confuso ed incerto Si mesce e discorda lo spregio sofferto Col misero orgoglio d' un tempo che fu. S'aduna voglioso, si sperde tremante, Per torti sentieri, con passo vagante, Fra tema e desire, s'avanza e ristà; E adocchia e rimira scorata e confusa De'crudi signori la turba diffusa, Che fugge dai brandi, che sosta non ha.

Ansanti li vede, quai trepide fere, Irsuti per tema le fulve criniere, Le note latebre del covo cercar; E quivi, deposta l'usata minaccia, Le donne superbe, con pallida faccia, I figli pensosi pensose guatar.

E sopra i fuggenti, con avido brando, Quai cani disciolti, correndo, frugando, Da ritta, da manca, guerrieri venir: Li vede, e rapito d'ignoto contento, Con l'agile speme precorre l'evento, E sogna la fine del duro servir.

Udite! Quei forti che tengono il campo, Che ai vostri tiranni precludon lo scampo, Son giunti da lunge, per aspri sentier: Sospeser le gioie dei prandi festosi, Assursero in fretta dai blandi riposi, Chiamati repente da squillo guerrier.

Lasciar nelle sale del tetto natio Le donne accorate, tornanti all'addio, A preghi e consigli che il pianto troncò: Han carca la fronte de' pesti cimieri, Han poste le selle sui bruni corsieri, Volaron sul ponte che cupo sonò. A torme, di terra passarono in terra, Cantando giulive canzoni di guerra, Ma i dolci castelli pensando nel cor; Per valli petrose, per balzi dirotti, Vegliaron nell'arme le gelide notti, Membrando i fidati colloqui d'amor.

Gli oscuri perigli di stanze incresciose, Per greppi senz'orma le corse affannose, Il rigido impero, le fami durar: Si vider le lance calate sui petti, A canto agli scudi, rasente agli elmetti Udiron le frecce fischiando volar.

E il premio sperato, promesso a quei forti, Sarebbe, o delusi, rivolger le sorti, D'un volgo straniero por fine al dolor? Tornate alle vostre superbe ruine, All'opere imbelli dell'arse officine, Ai solchi bagnati di servo sudor.

Il forte si mesce col vinto nemico, Col novo signore rimane l'antico; L'un popolo e l'altro sul collo vi sta. Dividono i servi, dividon gli armenti; Si posano insieme sui campi cruenti D'un volgo disperso che nome non ha.

FINE DELL'ATTO TERZO.

# ATTO QUARTO

#### SCENA PRIMA.

# Giardino nel monastero di San Salvatore in Brescia.

ERMENGARDA, sostenuta da due donzelle, ANSBERGA.

#### ERMENGARDA.

Qui sotto il tiglio, qui.
(S'adagia sur un sedile).

Come è soave Questo raggio d'april! come si posa Sulle fronde nascenti! Intendo or come Tanto ricerchi il sol colui che d'anni Carco, fuggir sente la vita!

A voi Grazie, a voi, che, reggendo il fianco infermo, Pago feste l'amor ch'oggi mi prese Di circondarmi ancor di queste aperte Aure ch'io prime respirai, del Mella; Sotto il mio cielo di sedermi, e tutto Vederlo ancor, fin dove il guardo arriva.

— Dolce sorella, a Dio sacrata madre.

(Alle DONZELLE)

Pietosa Ansberga!
(Le porge la mano: le DONZELLE si ritirano: ANSBERGA siede)

— Di tue cure il fine S'appressa, e di mie pene. Oh! con misura Le dispensa il Signor. Sento una pace Stanca, foriera della tomba: incontro L'ora di Dio più non combatte questa Mia giovinezza doma; e dolcemente, Più che sperato io non avrei, dal laccio L'anima, antica nel dolor, si solve. L'ultima grazia ora ti chiedo: accogli Le solenni parole, i voti ascotta Della morente, in cor li serba, e puri Rendili un giorno a quei ch' io lascio in terra. — Non turbarti, o diletta: oh! non guardarmi Accorata così. Di Dio, nol vedi?, Questa è pietà. Vuoi che mi lasci in terra Pel dì che Brescia assaliran? per quando Un tal nemico appresserà? che a questo Ineffabile strazio Ei qui mi tenga?

Cara infelice, non temer: lontane
Da noi son l'armi ancor: contra Verona,
Contra Pavia, de're, dei fidi asilo,
Tutte le forze sue quell'empio adopra;
E, spero in Dio, non basteranno. Il nostro
Nobil cugin, l'ardito Baudo, il santo
Vescovo Ansvaldo, a queste mura intorno
Del Benaco i guerrieri e delle valli
Han radunati; e immoti stanno, accinti
A difesa mortal. Quando Verona
Cada e Pavia (Dio, nol consenti!) un novo
Lungo conflitto....

#### ERMENGARDA.

Io nol vedrò: disciolta
Già d'ogni tema e d'ogni amor terreno,
Dal rio sperar, lunge io sarò; pel padre
Io pregherò, per quell'amato Adelchi,
Per te, per quei che soffrono, per quelli
Che fan soffrir, per tutti. — Or tu raccogli
La mia mente suprema. Al padre, Ansberga,
Ed al fratel, quando li veda — oh questa

Gioia negata non vi sia! — dirai Che. all'orlo estremo della vita, al punto In cui tutto s'obblia, grata e soave Serbai memoria di quel di, dell'atto Cortese, allor che a me tremante, incerta Steser le braccia risolute e pie, Nè una reietta vergognar; dirai Che al trono del Signor, caldo, incessante, Per la vittoria lor stette il mio prego; E s'Ei non l'ode, alto consiglio è certo Di pietà più profonda; ch'io morendo Gli ho benedetti. — Indi, sorella... oh! questo Non mi negar!... trova un Fedel che possa, Quando che sia, dovungue, a quel feroce Di mia gente nemico approssimarsi... ANSBERGA.

Carlo! ermengarda.

Tu l'hai nomato: e sì gli dica:
Senza rancor passa Ermengarda; oggetto
D'odio in terra non lascia, e di quel tanto
Ch'ella sofferse, Iddio scongiura, e spera
Ch'egli a nessun conto ne chieda, poi
Che dalle mani sue tutto ella prese.
Questo gli dica, e... se all'orecchio altero
Troppo acerba non giunge esta parola...
Ch'io gli perdono. — Lo farai?

L'estreme

Parole mie riceva il ciel, siccome Queste tue mi son sacre.

ERMENGARDA.

Amata! e d'una Cosa ti prego ancor: della mia spoglia, Cui, mentre un soffio l'animò, sì larga Fosti di cure, non ti sia ribrezzo

Lough

82

Prender l'estrema; e la componi in pace. Questo anel che tu vedi alla mia manca, Scenda seco nell'urna: ei mi fu dato Presso all'altar, dinanzi a Dio. Modesta Sia l'urna mia: — tutti siam polve; ed io Di che mi posso gloriar ? — ma porti Di regina le insegne: un sacro nodo Mi fe' regina: il don di Dio, nessuno Rapir lo puote, il sai: come la vita, Dee la morte attestalo.

ANSBERGA.

Oh! da te lunge Queste memorie dolorose! — Adempi II sacrifizio; odi: di questo asilo, Ove ti addusse pellegrina Iddio, Cittadina divieni; e sia la casa Del tuo riposo tua. La sacra spoglia Vesti e lo spirto seco, e d'ogni umana Cosa l'obblio.

ERMENGARDA.

Che mi proponi, Ansberga? Ch' io mentisca al Signor! Pensa ch' io vado Sposa dinanzi a Lui; sposa illibata Ma d'un mortal. — Felici voi i felice Qualunque, sgombro di memorie il core Al Re de' regi offerse, e il santo velo Sovra gli occhi posò, pria di fissarli In fronte all' uom! Ma — d'altri io sono.

ANSBERGA.

. Oh mai

Stata nol fossi!

ERMENGARDA.

Oh mai! ma quella via,
Su cui ci pose il ciel, correrla intiera
Convien, qual ch' ella sia, fino all' estremo.

— E, se all' annunzio di mia morte, un novo

Pensier di pentimento e di pietade Assalisse quel cor? Se, per ammenda Tarda, ma dolce ancor, la fredda spoglia Ei richiedesse come sua, dovuta Alla tomba real? Gli estinti, Ansberga, Talor de'vivi son più forti assai.

Oh! nol farà.

ERMENGARDA.

Tu pia, tu poni un freno Ingiurioso alla bontà di Lui, Che tocca i cor, che gode, in sua mercede, Far che ripari, chi lo fece, il torto?

No, sventurata, ei nol farà. — Nol puote.

Come ? perchè nol puote ?

ANSBERGA.

O mia diletta, Non chieder oltre: obblia.

Non chieder oftre; obblia.

ERMENGARDA.

Parla! alla tomba Con questo dubbio non mandarmi. ANSBERGA.

Oh! l'empio

Il suo delitto consumò.

Prosegui!

Scaccialo al tutto dal tuo cor. Di nuove Inique nozze ei si fe' reo: sugli occhi Degli uomini e di Dio, l'inverecondo, Come in trionfo, nel suo campo ei tragge Quella Ildegarde sua....

(ERMENGARDA sviene).

Tu impallidisci!

Ermengarda! non m'odi? Oh ciel! sorelle. Accorrete to hoche fecit

(Entrano le due DONZELLE e varie SUORE).

Oh! chi soccorso-Le dà? Vedete: il suo dolor l'uccide. PRIMA SUORA.

Fa core : ella respira.

SECONDA SUORA.

O sventurata t A questa età, nata in tal loco, e tanto Soffrir 1

> UNA DONZELLA. Dolce mia donna!

PRIMA SUORA. Ecco, le luci

Apre.

ANSBERGA.

Oh che sguardo! Ciel! che fia? ERMENGARDA.

(in delirio)

Scacci ate

Quella donna, o scudieri! Oh! non vedete Come s'avanza ardimentosa, e tenta Prender la mano al re?

ANSRERGA.

Svegliati: oh Dio! Non dir così; ritorna in te; respingi Questi fantasmi; il nome santo invoca.

> ERMENGARDA. (in delirio)

Carlo! non lo soffrir: lancia a costei Quel tuo sguardo severo. Oh! tosto in fuga Andranne: io stessa, io sposa tua, non rea Pur d'un pensiero, intraveder nol posso Senza tutta turbarmi. - Oh ciel! che vedo ? Tu le sorridi? Ah no! cessa il crudele

Scherzo; ei mi strazia, io nol sostengo. - O Carlo. Farmi morire di dolor, tu il puoi; Ma che gloria ti fia? Tu stesso un giorno Dolor ne avresti. - Amor tremendo è il mio. Tu nol conosci ancora: oh! tutto ancora Non tel mostrai: tu eri mio: secura Nel mio gaudio io tacea: nè tutta mai Questo labbro pudico osato avria Dirti l'ebbrezza del mio cor segreto. - Scacciala, per pietà! Vedi; io la temo, Come una serpe: il guardo suo m'uccide. - Sola e debol son io: non sei tu il mio Unico amico? Se fui tua, se alcuna Di me dolcezza avesti . . . oh! non forzarmi A supplicar così dinanzi a questa Turba che mi deride . . . Oh cielo! ei fuzge! Nelle sue braccia!... io muoio!... ANSBERGA.

Oh! mi farai

Teco morir!

ERMENGARDA.

Dov'è Bertrada? io voglio Quella soave, quella pia. Bertrada! Dimmi, il sai tu? tu, che la prima io vidi, Che prima amai di questa casa, il sai? Parla a questa infelice: odio la voce D'ogni mortal; ma al tuo pietoso aspetto, Ma nelle braccia tue sento una vita, Un gaudio amaro che all'amor somiglia. — Lascia ch'io ti rimiri, e ch'io mi segga Qui presso a te: son così stanca! Io voglio Star presso a te; voglio occultar nel tuo Grembo la faccia, e piangere: con teco Piangere io posso! Ah non partir! prometti Di non fuggir da me, fin ch'io mi levi

#### ADELCHI

Inebbriata del mio pianto. Oh! molto Da tollerarmi non ti resta: e tanto Mi amasti! Oh quanti abbiam trascorsi insiemes Giorni ridenti! Ti sovvien? varcammo Monti, fiumi e foreste; e ad ogni aurora Crescea la gioia del destarsi. Oh giorni! No, non parlarne per pietà! Sa il cielo S'io mi credea che in cor mortal giammai Tanta gioia capisse e tanto affanno! Tu piangi meco! Oh! consolar mi vuoi? Chiamami figlia: a questo nome io sento Una pienezza di martir, che il core M'inonda, e il getta nell'obblio.

(Ricade).

Tranquilla

Ella morìa!

ERMENGARDA.

(in delirio)

Se fosse un sogno! e l'alba Lo risolvesse in nebbia! e mi destassi Molle di pianto ed affannosa; e Carlo La cagion ne chiedesse, e, sorridendo, Di poca fè mi rampognasse!

(Ricade in letargo).

ANSBERGA.

O Donna

Del ciel, seccorri a questa afflitta!

Oh! vedi

Torna la pace su quel volto; il core Sotto la mau più non trabalza.

ANSBERGA.

O suora !

Ermengarda! Ermengarda!

ATTO QUARTO. ERMENGARDA. (riavendosi)

Oh! chi mi chiama?

ANSBERGA.

Guardami; io sono Ansberga: a te d'intorno Stan le donzelle tue, le suore pie, Che per la pace tua pregano.

ERMENGARDA.
Il cielo

Vi benedica. — Ah! sì: questi son volti Di pace e d'amistà. — Da un tristo sogno Io mi risveglio.

ANSBERGA.

ERMENGARDA.

Misera! travaglio Più che ristoro ti recò sì torba Quiete.

È ver: tutta la lena è spenta. Reggimi, o cara; e voi, cortesi, al fido Mio letticciol traetemi; l'estrema Fatica è questa che vi do; ma tutte Son contata lassò. — Moriamo in paga

Son contate lassù. — Moriamo in pace. Parlatemi di Dio: sento ch' Ei giunge.

# CORO.

Sparsa le trecce morbide Sull'affannoso petto, Lenta le palme, e rorida Di morte il bianco aspetto, Giace la pia, col tremolo Sguardo cercando il ciel.

Cessa il compianto: unanime S'innalza una preghiera: Calata in su la gelida Fronte, una man leggiera Sulla pupilla cerula Stende l'estremo vel.

Sgombra, o gentil, dall'ansia Mente i terrestri ardori; Leva all'Eterno un candido Pensier d'offerta, e muori: Fuor della vita è il termine Del lungo tuo martir.

Tal della mesta immobile Era quaggiuso il fato: Sempre un obblio di chiedere Che le saria negato; E al Dio de' santi ascendere, Santa del suo patir.

Ahi! nelle insonni tenebre, Pei claustri solitari, Tra il canto delle vergini, Ai supplicati altari, Sempre al pensier tornavano Gl'irrevocati di:

Quando ancor cara, improvida D' un avvenir mal fido, Ebbra spirò le vivide Aure del Franco lido, E tra le nuore Saliche Invidiata uscì:

Quando da un poggio aereo, Il biondo crin gemmata, Vedea nel pian discorrere La caccia affaccendata, E sulle sciolte redini Chino il chiomato sir;

E dietro a lui la furia De'corridor fumanti; E lo sbandarsi, e il rapido Redir dei veltri ansanti; E dai tentati triboli L'irto cinghiale uscir;

E la battuta polvere Rigar di sangue, colto Dal regio stral: la tenera Alle donzelle il volto Volgea repente, pallida D' amabile terror.

Oh Mosa errante! oh tepidi Lavacri d'Aquisgrano! Ove, deposta l'orrida Maglia, il guerrier sovrano Scendea del campo a tergere Il nobile sudor!

Come rugiada al cespite Dell'erba inaridita, Fresca negli arsi calami Fa rifluir la vita, ' Che verdi ancor risorgono Nel temperato albor;

Tale al pensier, cui l'empia Virtà d'amor fatica, Discende il refrigerio D'una parola amica, E il cor diverte ai placidi Gaudii d'un altro amor. Ma come il sol che reduce L'erta infocata ascende, E con la vampa assidua L'immobil aura incende, Risorti appena i gracili Steli riarde al suol;

Ratto così dal tenue Obblìo torna immortale L'amor sopito, e l'anima Impaurita assale, E le sviate immagini Richiama al noto duol.

Sgombra, o gentil, dall'ansia Mente i terrestri ardori; Leva all' Eterno un candido Pensier d'offerta, e muori Nel suol che dee la tenera Tua spoglia ricoprir,

Altre infelici dormono, Che il duol consunse; orbate . Spose dal brando, e vergini Indarno fidanzate; Madri che i nati videro Trafitti impallidir.

Te dalla rea progenie Degli oppressor discesa, Cui fu prodezza il numero, Cui fu ragion l'offesa, E dritto il sangue, e gloria Il non aver pietà,

Te collocò la provida Sventura in fra gli oppressi: Muori compianta e placida; Scendi a dormir con essi: Alle incolpate ceneri Nessuno insultera.

Muori; e la faccia esanime Si ricomponga in pace; Com'era allor che improvida D'un avvenir fallace Lievi pensier virginei Solo pingea. Così

Dalle squarciate nuvole Si svolge il sol cadente, E dietro il monte imporpora Il trepido occidente: Al pio colono augurio Di più sereno dì.

# SCENA II.

Notte. Interno d'un battifredo s ulle mura di Pavia. Un'armatura nel mezzo.

GUNTIGI, AMRI.

Amri, sovvienti di Spoleti?

E posso

Obbliarlo, signor?

D'allor che, morto

Il tuo signor, solo, dai nostri cinto,

Senza difesa rimanesti? Alzata Sul tuo capo la scure, un furibondo Già la calava; io lo ritenni: ai piedi Tu mi cadesti, e ti gridasti mio. Che mi giuravi?

Ubbidienza e fede. Fino alla morte. - O mio signor, falsato Ho il giuro mai?

GUNTIGI.

No, ma l'istante è giunto Che tu lo illustri con la prova. AMRI.

GUNTIGI.

Imponi.

Tocca quest'armi consacrate, e giura Che il mio comando eseguirai; che mai, Nè per timor nè per lusinghe, fia, Mai, dal tuo labbro rivelato.

(ponendo le mani sull'armi)

Il giuro:

E se quandunque mentirò, mendico Andarne io possa, non portar più scudo, Divenir servo d' un Romano.

GUNTIGI.

Ascolta. A me commessa delle mura, il sai, È la custodia: io qui comando, e a nullo Ubbidisco che al re. Su questo spalto Io ti pongo a vedetta, e quindi ogn'altro Guerriero allontanai. Tendi l'orecchio, E osserva al lume della luna; al mezzo Quando la notte fia, cheto vedrai Alle mura un armato avvicinarsi: Svarto ei sarà.... Perchè così mi guardi Attonito? egli è Svarto, un che tra nòi Era da men di te; che ora tra i Franchi In alto sta, sol perchè seppe accorto E segreto servir. Ti basti intanto, Che amico viene al tuo signor costui. Col pomo della spada in sullo scudo Sommessamente ei picchierà: tre volte Gli renderai lo stesso segno. Al muro Una scala ei porrà: quando fia posta, Ripeti il segno; ei saliravvi: a questo Battifredo lo scorgi, e a guardia ponti Qui fuor: se un passo, se un respiro ascolti, Entra ed avvisa.

AMRT.

Come imponi, io tutto

Fard.

GUNTIGI.

Tu servi a gran disegno, e grande Fia il premio.

(AMRI parte).

# SCENA III.

GUNTIGI.

Fedeltà? — Che il tristo amico Di caduto signor, quei che, ostinato Nella speranza, o irresoluto, stette Con lui fino all'estremo, e con lui cadde, Fedeltà! fedeltà! gridi, e con essa Si consoli, sta ben. Ciò che consola, Creder si vuol senza esitar. — Ma quando Trutto perder si puote, e tutto ancora Si può salvar; quando il felice, il sire Per cui Dio si dichiara, il consacrato Carlo un messo m'invia, mi vuole amico, M'invita a non perir, vuol dalla causa

Della sventura separar la mia.... A che, sempre respinta, ad assalirmi Questa parola fedeltà ritorna, Simile all'importuno? e sempre in mezzo De' miei pensier si getta, e la consulta Ne turba? — Fedeltà! Bello è con essa Ogni destin, bello il morir. - Chi'l dice? Quello per cui si muor. - Ma l'universo Seco il ripete ad una voce, e grida Che, anco mendico e derelitto, il fido Degno è d'onor, più che il fellon tra gli agi E gli amici. - Davver ? Ma, s' egli è degno, Perchè è mendico e derelitto? E voi Che l'ammirate, chi vi tien che in folla Non accorriate a consolarlo, a fargli Onor, l'ingiurie della sorte iniqua A ristorar ? Levatevi dal fianco Di que' felici che spregiate, e dove Sta questo onor fate vedervi : allora Vi crederò, Certo, se a voi consiglio Chieder dovessi, dir m'udrei: rigetta L'offerte indegne : de' tuoi re dividi. Qual ch'ella sia, la sorte. - E perchè tanto A cor questo vi sta? Perchè, s' io cado, Io vi farò pietà; ma se, tra mezzo Alle rovine altrui, ritto io rimango, Se cavalcar voi mi vedrete al fianco Del vincitor che mi sorrida, allora Forse invidia farovvi; e più v'aggrada Sentir pietà che invidia. Ah! non è puro Questo vostro consiglio. - Oh! Carlo anch'egli In cor ti spregerà - Chi ve l' ha detto? Spregia egli Svarto, un uom di guerra oscuro, Che ai primi gradi alzò? Quando sul volto Quel potente m'onori, il core a voi Ch' il rivela? E che importa? Ah! voi volete

Sparger di fiele il nappo a cui non puote Giungere il vostro labbro, A voi diletta Veder grandi cadute, ombre d'estinta Fortuna, e favellarne, e nella vostra Oscurità racconsolarvi: è questo Di vostre mire il segno: un più ridente Splende alla mia; nè di toccarlo il vostro Vano clamor mi riterrà. Se basta I vostri plausi ad ottener, lo starsi Fermo alle prese col periglio, ebbene, Un tremendo io ne affronto; e un di saprete Che a questo posto più mestier coraggio Mi fu, che un giorno di battaglia in campo. Perchè, se il rege, come suol talvolta, Visitando le mura, or or qui meco Svarto trovasse a parlamento, Svarto, Un di color, ch'ei traditori, e Carlo Noma Fedeli . . . oh ! di guardarsi indietro Non è più tempo: egli è destin, che pera Un di noi due; far deggio in modo, o Veglio, Ch'io quel non sia.

## SCENA IV.

## GUNTIGI, SVARTO, AMRI.

SVARTO. Guntigi! GUNTIGI.

Syarto !

(ad AMRI)

Alcuno

Non incontrasti?

AMRI. Alcun. GUNTIGI.

Qui intorno veglia. (AMRI parte).

### SCENA V.

# GUNTIGI, SVARTO.

SVARTO.

Guntigi, io vengo, e il capo mio commetto Alla tua fede.

GUNTIGI.

E tu n' hai pegno; entrambi Un periglio corriamo.

SVARTO.

E un premio immenso Trarne, sta in te. Vuoi tu fermar la sorte D' un popolo e la tua?

Quando quel Franco Prigion condotto entro Pavia, mi chiese Di segreto parlar, messo di Carlo Mi si scoverse, e in nome suo mi disse Che l'ira di nemico a volger pronto In real grazia egli era, e in me speranza Molta ponea; che ogni mio danno avria Riparato da re; che tu verresti A trattar meco; io condiscesi: un pegno Chiese da me; tosto de'Franchi al campo Nascostamente il mio figliuol mandai Messo insieme ed ostaggio; e certo ancora Del mio voler non sei? Fermo è del pari Carlo nel suo?

SVARTO.

Dubbiar ne puoi?

Ch'io sappia Ciò ch'ei desìa, ciò ch'ei promette. Ei prese La mia cittade, e ne fe' dono altrui; Nè resta a me che un titol vano.

#### ATTO QUARTO. SVARTO.

E giova
Che dispogliato altri ti creda, e quindi
Implacabile a Carlo. Or sappi; il grado
Che già tenesti, tu non l'hai lasciato
Che per salir. Carlo a'tuoi pari dona
E non promette: Ivrea perdesti; il Conte,
Prendi.

(gli porge un diploma) sei di Pavia

GUNTIGI.

Da questo istante Io l'ufizio ne assumo; e fiane accorto Dall'opre il signor mio. Gli ordini suoi Nunziami, o Syarto.

SVARTO.

Ei vuol Pavia; captivo Vuole in sua mano il re: l'impresa allora Precipita al suo fin. Verona a stento Chiusa ancor tiensi: tranne pochi, ognuno Brama d'uscirne, e dirsi vinto: Adelchi Sol li ritien; ma quando Carlo arrivi, Vincitor di Pavia, di resistenza Chi parlerà? L'altre città che sparse Tengonsi, e speran nell' indugio ancora, Cadon tutte in un dì, membra disciolte D'avulso capo: i re caduti, è tolto Ogni pretesto di vergogna: al duro Ostinato ubbidir manca il comando: Ei regna, e guerra più non v'è.

Sì, certo:
Pavia gli è d'uopo; ed ei l'avrà: domani,
Non più tardi l'avrà. Verso la porta
Occidental con qualche schiera ei venga:
Finga quivi un assalto; io questa opposta

Terrò sguernita, e vi porrò sol pochi Miei fidi: accesa ivi la mischia, a questa Ei corra; aperta gli sarà. — Ch'io, preso Il re consegni al suo nemico, questo Carlo da me non chieda; io fui vassallo Di Desiderio, in di felici; e il mio Nome d'inutil macchia io coprirei. Cinto di qua, di la, lo sventurato Sfuggir non può.

SVARTO.

Felice me, che a Carlo

Tal nunzio apporterò! Te più felice,
Che puoi tanto per lui! — Ma dimmi ancora:
Che si pensa in Pavia? Quei che il crollante
Soglio reggere han fermo, o insieme seco
Precipitar, son molti ancora? o all'astro
Trionfator di Carlo i guardi alfine
Volgonsi e i voti? e agevol fia, siccome
L'altra già fu, questa vittoria estrema?

Stanchi e sfidati i più, sotto il vessillo Stanno sol per costume: a lor consiglia Ogni pensier di abbandonar cui Dio Già da gran tempo abbandonò; ma in capo D'ogni pensier s'affaccia una parola Che gli spaventa: tradimento. Un'altra Più saggia a questi udir farò: salvezza Del regno; e nostri diverran: già il sono. Altri, inconcussi in loro amor, da Carlo Ormai nulla sperando....

Ebben, prometti;

Tutti guadagna.

Inutil rischio ei fia.
Lascia perir chi vuol perir: senz'essi
Tutto compir si può.

SVARTO.

Guntigi, ascolta.
Fedel del re de' Franchi io qui favello
A un suo Fedel; ma Longobardo pure
A un Longobardo. I patti suoi, lo credo,
Carlo terrà; ma non è forse il meglio
Esser cinti d'amici? in una folla
Di salvati da noi?

GUNTIGI.

Fiducia, o Svarto,
Per fiducia ti rendo. Il di che Carlo
Senza sospetto regnerà, che un brando
Non resterà che non gli sia devoto...
Guardiamei da quel di! Ma se gli sfugge
Un nemico, e respira, e questo novo
Regno minaccia, non temer che sia
Posto in non cal chi glielo diede in mano.
svarto.

Saggio tu parli e schietto. — Odi: per noi Sola via di salute era pur quella Su cui corriamo; ma d'inciampi è sparsa E d'insidie: il vedrai. Tristo a chi solo Farla vorrà. — Poi che la sorte in questa Ora solenne qui ci uni, ci elesse All'opera compagni ed al periglio Di questa notte, che obbliata mai Da noi non fia, stringiamo un patto, ad ambo Patto di vita. Sulla' tua fortuna Io di vegliar prometto; i tuoi nemici Saranno i miei.

GUNTIGI.

La tua parola, o Svarto, Prendo, e la mia ti fermo.

In vita e in morte.

Pegno la destra.

(Gli porge la destra: svarto la stringe).

Al re de' Franchi, amico, Reca l'omaggio mio.

SVARTO. Doman!

GUNTIGI.

Domani.

Amri!

(Entra AMRI).

È sgombro lo spalto?

È sgombro ; e tutto

Tace d'intorno.

GUNTIGI.

(Ad AMRI, accennando svarto).

Il riconduci.

SVARTO:

Addio.

FINE DELL'ATTO QUARTO.

# ATTO QUINTO

#### SCENA PRIMA.

### Palazzo Reale in Verona.

ADELCHI, GISELBERTO duca di Verona.

GISELBERTO.

Costretto, o re, dell' oste intera io vengo A nunziarti il voler: duchi e soldati Chiedon la resa. A tutti è noto, e indarno Celar si volle, che Pavia le porte Al Franco aprì : che il vincitor s'affretta Sopra Verona; e che pur troppo ei tragge Captivo il re. Co' figli suoi Gerberga Già incontro a Carlo uscì, dell' aspro sire Più ancor fidando nel perdon, che in una Impotente amistà. Verona attrita Dal lungo assedio, di guerrier, di scorte Scema, non forte assai contra il nemico Che già la stringe, non potrà la foga Dei sorvegnenti sostener; nè quelli Che l' han difesa fino ad or, se pochi Ne traggi, o re, vogliono al rischio starsi Di pugna impari, e di spietato assalto, Fin che del fare e del soffrir concesso Era un frutto sperar, fenno e soffriro: Quanto il dover, quanto l'onor chiedea. Il diero: ai mali che non han più scopo Chiedono il fine.

ADELCHI.

Esci: la mia risposta

Tra poco avrai.

(GISELBERTO parte).

# SCENA II.

#### ADELCHI.

Va. vivi. invecchia in pace: Resta un de' primi di tua gente : il merti : Va, non temer; sarai yassallo: il tempo È pe' tuoi pari. - Anche il comando udirsi Intimar de codardi, e di chi trema Prender la legge! è troppo. Han risoluto! Voglion, perchè son vili! e minacciosi Li fa il terror; nè soffriran che a questo Furor di codardia s'opponga alcuno, Che resti un uom tra loro! - Oh cielo! Il padre Negli artigli di Carlo! I giorni estremi Uomo d'altrui vivrà, soggetto al cenno Di quella man, che non avria voluto Come amico serrar; mangiando il pane Di chi l'offese, e l'ebbe a prezzo! E nulla Via di cavarlo dalla fossa, ov'egli Rugge tradite e solo, e chiama indarno Chi salvarlo non può! nulla! - Caduta Brescia, e il mio Baudo, il generoso, astretto Anch' ei le porte a spalancar da quelli Che non voglion morire. Oh più di tutti Fortunata Ermengarda! Oh giorni! oh casa Di Desiderio, ove d'invidia è degno Chi d'affanno morì! - Di fuor costui. Che arrogante s' avanza, e or or verrammi Ad intimar che il suo trionfo io compia; Qui la viltà che gli risponde, ed osa Pressarmi; - è troppo in una volta! Almeno

Finor, perduta anche la speme, il loco V'era all'opra; ogni giorno il suo domani, Ed ogni stretta il suo partito avea. Ed ora . . . ed or, se in sen de'vili un core Io piantar non potei, potranno i vili Togliere al forte, che da forte ei pera? Tutti alfin non son vili : udrammi alcuno : Più d'un compagno troverò, s' io grido : Usciam costoro ad incontrar : mostriamo Che non è ver che a tutto i Longobardi Antepongon la vita: e . . . se non altro, Morrem. - Che pensi? Nella tua rovina Perchè quei prodi trascinar? Se nulla Ti resta a far quaggiù, non puoi tu solo Morir? Nol puoi? Sento che l'alma in questo Pensier riposa alfine: ei mi sorride, Come l'amico che sul volto reca Una lieta novella. Uscir di questa Ignobil calca che mi preme; il riso Non veder del nemico; e questo peso D' ira, di dubbio e di pietà, gittarlo!.... Tu, brando mio, che del destino altrui Tante volte hai deciso, e tu, secura Mano avvezza a trattarlo . . . . e in un momento Tutto è finito. - Tutto ? Ah sciagurato ! Perchè menti a te stesso ? Il mormorio Di questi vermi ti stordisce; il solo Pensier di starti a un vincitor dinanzi Vince ogni tua virtù; l'ansia di questa Ora t'affrange, e fa gridarti : è troppo! E affrontar Dio potresti? e dirgli: io vengo Senza aspettar che tu mi chiami; il posto Che m'assegnasti, era difficil troppo; E l' ho deserto! - Empio! fuggire? e intanto. Per compagnia fino alla tomba, al padre Lasciar questa memoria: il tuo supremo

Disperato sospir legargli! Al vento. Empio pensier. - L'animo tuo ripiglia. Adelchi, uom sii. Che cerchi? In questo istante D'ogni travaglio il fin tu vuoi : non vedi. Che in tuo poter non è? - T'offre un asilo Il greco imperador. Sì; per sua bocca Te l'offre Iddio : grato l'accetta : il solo Saggio partito, il solo degno è questo. Conserva al padre la sua speme; ei possa Reduce almeno e vincitor sognarti. Infrangitor de'ceppi suoi, non tinto Del sangue sparso disperando. - E sogno Forse non fia: da più profondo abisso Altre già sorse: non fa patti eterni Con alcun la fortuna: il tempo toglie E dà: gli amici, il successor li crea. - Teudi!

## SCENA III.

# ADELCHI, TEUDI.

ADELCHI.

\* TEUDI.

Mio re.

Restano amici ancora

Al re che cade?

TEUDI. Sì : color che amici

Eran d'Adelchi.

E che partito han preso?

L'aspettano da te.

ADELCHI. Dove son essi?

Total

Qui nel palazzo tuo, lungi dai tristi A cui sol tarda d'esser vinti appieno.

Tristo, o Teudi, il valor disseminato Tra la viltà! - Compagni alla mia fuga Io questi prodi prenderò: null'altro Far ne poss' io; nulla ei per me far ponno, Che seguirmi a Bisanzio. Ah! se avvi alcuno Cui venga in mente un più gentil consiglio, Per pietà, me lo dia. - Da te, mio Teudi, Un più coral servigio, un più fidato Attendo ancor: resta per ora; al padre Fa che di me questa novella arrivi: Ch'io son fuggito, ma per lui; ch'io vivo, Per liberarlo un dì; che non disperi. Vieni, e m'abbraccia: a di più lieti. - Al duca Di Verona dirai che non attenda Ordini più da me. - Sulla tua fede Riposo, o Teudi.

TEUDI.

Oh! la secondi il cielo. (Escono dalle parti opposte).

SCENA IV.

# Tenda nel campo di Carlo sotto Verona.

CARLO, UR ARALDO, ARVINO, CONTI.

Vanne, araldo, in Verona; e al duca, a tutti I suoi guerrier questa parola esponi: Re Carlo è qui: le porte aprite; egli entra Grazioso signor; se no, più tarda L'entrata fia, ma non men certa; e i patti Quali un solo li detta, e inacerbito.

(ii Alexino parte)

ARVINO.

Il vinto re chiede parlarti, o sire, CARLO.

Che vuol?

ARVINO.

Nol disse; ma pietosa istanza Egli ne fea.

CARLO.

Venga.

(ARVINO parte). Vediam colui,

Che destinata a un'altra fronte avea La corona di Carlo.

(Ai CONTI).

Ite: alle mura La custodia addoppiate; ad ogni sbocco Si vegli in arme : e che nessun mi sfugga,

## SCENA V.

# CARLO, DESIDERIO.

CARLO.

A che vieni, infelice? E che parola Correr puote tra noi? Decisa il cielo Ha la nostra contesa; e più non resta Di che garrir. Triste querele e pianto Sparger dinanzi al vincitor, disdice A chi fu re: nè a me con detti acerbi L'odio antico appagar lice, nè questo Gaudio superbo che in mio cor s'eleva, Ostentarti sul volto; onde sdegnato Dio non si penta, e alla vittoria in mezzo Non m'abbandoni ancor. Nè, certo, un vano Da me conforto di parole attendi. Che ti direi? ciò che t'accora, è gioia Per me; nè lamentar posso un destino,

Ch'io non voglio mutar. Tal del mortale È la sorte quaggiù: quando alle prese Son due di lor, forza è che l'un piangendo Esca del campo. Tu vivrai; null'altro Dono ha Carlo per te.

DESIDERIO.

Re del mio regno,
Persecutor del sangue mio, qual dono
Ai re caduti sia la vita, il sai?
E pensi tu, ch'io vinto, io nella polve,
Di gioia anco una volta inebbriarmi
Non potreir del velen che il cor m'affoga,
Il tuo trionfo amareggiar? parole
Dirti di cui ti sovverresti, e in parte
Vendicato morir? Ma in te del cielo
Io la vendetta adoro, e innanzi a cui
Dio m'inchino, m'inchino: a supplicarti
Vengo; e m'udrai; chè degli afflitti il prego
E giudizio di sangue a chi lo sdegna.
CARLO.

Parla.

DESIDERIO.

In difesa d' Adrian, tu il brando Contro di me traesti?

CARLO.

A che domandi

Quello che sai?

DESIDERIO.

Sappi tu ancor che solo
Io nemico gli fui, che Adelchi — e m'ode
Quel Dio che è presso ai travagliati — Adelchi
Al mio furor preghi, consigli, ed anche,
Quanto è concesso a pio figliuol, rampogne
Mai sempre oppose : indarno !
CARLO.

Ebben ?

Compiuta

È la tua impresa: non ha più nemici Il tuo Romano; intera, e tal che basti Al cor più fiacco ed iracondo, ei gode La sicurezza e la vendetta. A questo Tu scendevi, e l'hai detto: allor tu stesso Segnasti il termin dell'offesa. Ell'era Causa di Dio, dicevi. È vinta; e nulla Più ti domanda Iddio.

Tu legge imponi

Al vincitor?

DESIDERIO.

Legge ? Oh! ne' detti miei
Non ti fingere orgoglio, onde sdegnarli.
O Carlo, il ciel molto ti diè: ti vedi
Il nemico ai ginocchi, e dal suo labbro
Odi il prego sommesso e la lusinga;
Nel suolo ov' ei ti combattea, tu regni.
Ah! non voler di più; pensa che abborre
Gli smisurati desidèri il cielo.

Carlo.

DESIDERIO.

Ah! m' ascolta; un di tu ancor potresti
Assaggiar la sventura, e d' un amico
Pensier che ti conforti, aver bisogno;
E allor gioconda ti verrebbe in mente
Di questo giorno la pietà. Rammenta
Che nnanzi al trono dell' Eterno un giorno
Aspetterai tremando una risposta,
O di mercede o di rigor, com' io
Dal tuo labbro or l' aspetto. Ahi! già venduto
Il mio figlio't' è forse! Oh! se quell' alto
Spirto indomito, ardente, consumarsi

Deve in catene!... Ah no! pensa che reo Di nulla eglì è; difese il padre: or questo Gli è tolto ancor. Che puoi temer? Per noi Non c'è brando che fera: a te vassalli Son quei che il furo a noi: da lor tradito Tu non sarai: tutto è leale al forte. Italia è tua; reggila in pace: un rege Prigion ti basti; a stranio suol consenti Che il figliulo mio...

CARLO

Non più; cosa mi chiedí Tu! che da me non otterria Bertrada.

— Io ti pregava! io, che per certo a prova Conoscerti dovea! Nega; sul tuo Capo il tesor della vendetta addensa. Ti fe'l'inganno vincitor; superbo La vittoria ti faccia e dispietato. Calca i prostrati, e sali; a Dio rincresci....

CARLO.

Taci, tu che sei vinto. E che? pur ieri La mia morte sognavi, e grazie or chiedi, Qual converria, se, nella facil ora Di colloquio ospital, lieto io sorgessi Dalla tua mensa! E perchè amica e pari Non sonò la risposta al tuo desìo, Anco mi vieni a imperversar d'intorno, Come il mendico che un rifiuto ascolta! Ma quel che a me tu preparavi - Adelchi Era allor teco - non ne parli: or io Ne parlerò. Da me fuggìa Gerberga, Da me cognato, e seco i figli, i figli Del mio fratel traea, di strida empiendo Il suo passaggio, come augel che i nati Trafuga all' ugna di sparvier. Mentito Era il terror: vero soltanto il cruccio

Di non regnar; ma obbrobriosa intanto Me una fama pingea quasi un immane Vorator di fanciulli, un parricida, Io soffriya, e tacea. Voi premurosi La sconsigliata raccettaste, ed eco Feste a quel suo garrito. Ospiti voi De' nipoti di Carlo! Difensori Voi del mio sangue, contro me! Tornata Or finalmente è, se nol sai, Gerberga A cui fuggir mai non doveva; a questo Tutor tremendo i figli adduce, e fida Le care vite a questa man. Ma voi, Altro che vita, un più superbo dono Destinavate a' miei nipoti. Al santo Pastor chiedeste, e non fu inerme il prego, Che sulle chiome de' fanciulli, al peso Non pur dell' elmo avvezze, ei, da spergiuro, L'olio versasse del Signor. Sceglieste Un pugnal, l'affilaste, e al più diletto Amico mio por lo voleste in pugno, Perch' egli in cor me lo piantasse. E quando Io, tra'l Vèsero infido e la selvaggia Elba, i nemici a debellar del cielo Mi sarei travagliato, in Francia voi Correre, insegna contro insegna, e crisma Contro crisma levar, perfidi! e pormi In un letto di spine, il più giocondo De' vostri sogni era codesto. Al cielo Parve altrimenti. Voi tempraste al mio Labbro un calice amaro; ei v'è rimasto; Votatelo. Di Dio tu mi favelli; S' io nol temessi, il rio che tanto ardìa Pensi che in Francia il condurrei captivo? Cogli ora il fior che hai coltivato, e taci. Inesausta di ciance è la sventura; Ma del par sofferente e infaticato Non è d'offeso vincitor l'orecchio

## SCENA VI.

## CARLO, DESIDERIO, ARVINO.

### ARVINO.

Viva re Carlo! Al cenno tuo, dai valli Calan le insegne; strepitando a terra Van le sbarre nemiche; ai claustri aperti Ognun s'affolla, ed all'omaggio accorre.

Ahi dolente, che ascolto! e che mi resta Ad ascoltar!

CARLO.

Nè si sottrasse alcuno?

Nessuno, o re: pochi il tentar, ma invano. Sorpresi nella fuga, d'ogni parte Cinti, pugnar fino all'estremo, e tutti Restar sul campo, quale estinto, e quale Ferito a morte.

CARLO.

E son?

Tale è presente,

A cui troppo dorrà, se tutto io dico.

DESIDERIO.

Nunzio di morte, tu l'hai detto.

CARLO.

Adelchi

Dunque perì ?

DESIDERIO.

Parla, o crudele, al padre.

La luce ei vede, ma per poco, offeso

D' immedicabil colpo. Il padre ei chiede, E te pur anche, o sire.

DESIDERIO.

E questo ancora

Mi negherai?

CARLO.

No; sventurato. — Arvino, Fa ch' ei sia tratto a questa tenda; e digli Che non ha più nemici.

# SCENA VII.

## CARLO, DESIDERIO.

### DESIDERIO.

Oh! come grave Sei tu discesa sul mio capo antico, Mano di Dio! Qual mi ritorni il figlio! Figlio, mia sola gloria, io qui mi struggo, E tremo di vederti. Io del tuo corpo Mirerò la ferita? io che dovea Esser pianto da te! Misero! io solo Ti trassi a ciò: cieco amator, per farti Più bello il soglio, io ti scavai la tomba! Se ancor, tra il canto de' guerrier, caduto Fossi in un giorno di vittoria! o chiusi, Tra il singulto de' tuoi, tra il riverente Dolor de' fidi, sul real tuo letto Gli occhi io t'avessi . . . ah! saria stato ancora Ineffabil cordoglio! Ed or morrai Non re, deserto, al tuo nemico in mano. Senza lamenti che del padre, e sparsi Innanzi ad uom che in ascoltarli esulta. CARLO.

Veglio, t'inganna il tuo dolor. Pensoso, Non esultante, d'un gagliardo il fato Io contemplo, e d'un re. Nemico io fui D'Adelehi; egli era il mio, nè tal, che in questo Novello seggio io riposar potessi, Lui vivo, e fuor delle mie mani. Or egli Stassi in quelle di Dio: quivi non giunge La nimistà d'un pio.

### DESIDERIO.

La tua pietà, s'ella giammai non scende, Che sui caduti senza speme in fondo; Se allor soltanto il braccio tuo rattieni, Che più loco non trovi alle ferite.

## SCENA VIII.

CARLO, DESIDERIO, ADELCHI ferito e portato.

Ahi, figlio!

DESIDERIO.

O padre, io ti rivedo! Appressa;

Tocca la mano del tuo figlio.

Orrendo

M'è il vederti così.

ADELC

Molti sul campo

Cadder così per la mia mano.

Ahi, dunque

Insanabile, o caro, è questa piaga?

Insanabile.

DESIDERIO.

Ahi lasso! ahi guerra atroce! Io crudel che la volli; io che t'uccido!

ADELCHI.

Non tu, nè questi, ma il Signor d'entrambi.

Oh desiato da quest'occhi, oh quanto Lunge da te soffersi! Ed un pensiero Fra tante ambasce mi reggea, la speme Di narrartele un giorno, in una fida Ora di pace.

ADELCHI.

Ora per me di pace, Credilo, o padre, è giunta; ah! pur che vinto Te dal dolor quaggiù non lasci.

DESIDERIO.

Oh fronte Balda e serena'! oh man gagliarda! oh ciglio Che spiravi il terror!

ADELCHI. Cessa i lamenti. Cessa, o padre, per Dio! Non era questo Il tempo di morir? Ma tu, che preso Vivrai, vissuto nella reggia, ascolta. Gran segreto è la vita, e nol comprende Che l'ora estrema. Ti fu tolto un regno: Deh! nol pianger: mel credi. Allor che a questa Ora tu stesso appresserai, giocondi Si schiereranno al tuo pensier dinanzi Gli anni in cui re non sarai stato, in cui Nè una lagrima pur notata in cielo Fia contra te, nè il nome tuo saravvi Con l'imprecar de tribolati asceso. Godi che re non sei; godi che chiusa All'oprar t'è ogni via : loco a gentile, Ad innocente opra non v'è: non resta Che far torto, o patirlo. Una feroce Forza il mondo possiede, e fa nomarsi Dritto: la man degli avi insanguinata

Seminò l'ingiustizia; i padri l'hanno Coltivata col sangue; e omai la terra Altra messe non dà. Reggere iniqui Dolce non è; tu l'hai provato: e fosse; Non dee finir così? Questo felice, Cui la mia morte fa più fermo il soglio, Cui tutto arride, tutto plaude e serve, Questo è un uom che morrà.

DESIDERIO.

Ma ch'io ti perdo,

Figlio, di ciò chi mi consola?

Il Dio

Che di tutto consola.

(si volge a CARLO)

E tu, superbo

Nemico mio . . . .

CARLO.

Con questo nome, Adelchi,
Più non chiamarmi; il fui: ma con le tombe
Empia e villana è nimistà; nè tale,
Credilo, in cor cape di Carlo.
ADELCHI.

E amico

Il mio parlar sarà, supplice e schivo D'ogni ricordo ad ambo amaro, e a questo Per cui ti prego, e la morente mano Ripongo nella tua. Che tanta preda Tu lasci in libertà.... questo io non chiedo.... Chè vano, il veggo, il mio pregar saria, Vano il pregar d'ogni mortale. Immoto È il senno tuo, nè a questo segno arriva Il tuo perdon. Quel che negar non puoi Senza esser crudo, io ti domando. Mite, Quant'esser può, seevra d'insulto sia La prigionia di questo antico, e quale

La imploreresti al padre tuo, se il cielo Al dolor di lasciarlo in forza altrui Ti destinava. Il venerabil capo D'ogni oltraggio difendi: i forti contro I caduti, son molti; e la crudele Vista ei non deve sopportar d'alcuno Che vassallo il tradì.

CARLO

Porta all'avello Questa lieta certezza: Adelchi, il cielo Testimonio mi sia; la tua preghiera È parola di Carlo.

ADELCHI.

Il tuo nemico Prega per te, morendo,

## SCENA IX.

# ARVINO, CARLO, DESIDERIO, ADELCHI-

ARVINO.

Impazienti, Invitto re, chiedon guerrieri e duchi D'essere ammessi.

ADELCHI.

Carlo!

Alcun non osi

Avvicinarsi a questa tenda. Adelchi È signor qui. Solo d'Adelchi il padre, E il pio ministro del perdon divino Han qui l'accesso.

(parte con ARVINO).

## SCENA X.

# DESIDERIO, ADELCHI.

Ahi, mio diletto!

ADELCHI.

O padre

Fugge la luce da quest'occhi.

Adelchi,

No, non lasciarmi!

ADELCHI.

O Re de're tradito Da un tuo Fedel, dagli altri abbandonato!.... Vengo alla pace tua: l'anima stanca Accogli.

DESIDERIO.

Ei t'ode: oh ciel! tu manchi! ed io... In servitude a piangerti rimango.

FINE DELLA TRAGEDIA.

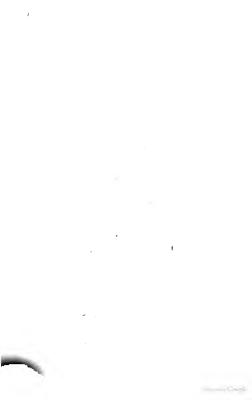

# DISCORSO

SOPRA ALCUNI PUNTI DELLA STORIA LONGOBARDICA IN ITALIA.

Le Notizie storiche premesse a questa tragedia non son altro che una serie di nudi fatti scelti nelle cronache e nelle memorie d'ogni genere, che ci rimangono dell'epoca rappresentata nella tragedia stessa. S'è detto scelli: perchè quelle cronache e quelle memorie sono non di rado così discordi tra loro, che dalla lettura di esse risulta tutt'altro che un concetto unico di storia. In casi simili, cioè quasi sempre, a voler formarsi, per quanto è possibile, un tal concetto, è necessario ricavare dalle relazioni di scrittori, o creduli, o ingannati, o appassionati, e spesso posteriori di molto agli avvenimenti, ciò che ha più carattere di probabilita, e s'accomoda meglio con que fatti principali che, affermati da tutti, sono come la parte certa e fondamentale della storia. Chi scrive ha cercato di fare alla meglio una tale scelta; e le Notizie suddette sono il risultato del suo ultimo convincimento Ma, in esse, non ha addotte le razioni della preferenza data a una testimonianza sull'altra; non ha fatto parola delle discordanze tra i cronisti; ha dissimulate le opinioni degli storici moderni, contrarie alla sua; ha preso insomma il metodo affermativo, come il più spiccio. Que'lettori però ai quali alcune pagine di ricerche storiche non fanno spavento, troveranno nel primo capitolo di questo discorso le ragioni dell'opinione espressa nelle Notizie intorno ad alcuni punti più disputati; e nello stesso tempo, qualche schiarimento, e qualche riflessione su de fatti esposti in quel luogo con asciutta brevita.

Ma una serie di fatti materiali ed esteriori, per dir cost, foss'anche netta d'errori e di dubbi, non è ancora la storia, nè una materia bastante a formare il concetto drammatico d'un avvenimento storico. Le circostanze di leggi, di consuetudini, d'opinioni, in cui si sono trovati i personaggi operanti; i loro fini e le loro inclinazioni; la giustizia, o l'inginstizia di quelli e di queste, indipendentemente dalle convenzioni umane, secondo o contro le quali hanno operato; i desideri, i timori, i patimenti, lo stato generale dell'immenso numero d'uomini che non ebbero parte attiva in quell'avvenimento, ma che ne provaron gli effetti: queste ed altre cose d'uguale, cioè di molta importanza, non si manifestano per lo più ne'fatti stessi; e sono però i dati necessari, per giudicarne rettamente. Dalla lettura attenta e replicata de'do. cumenti che posson servire a far conoscere il pezzo di storia su cui è fondata questa trazedia, è risultato all'autore un concetto opposto, in molti de punti accennati or ora, a quello che ne hanno avuto e lasciato storici d'alto grido. Per quanto dovesse essere, e fosse, diffidente del suo giudizio, e propenso a credere più ragionato il loro, non ha però potuto ricevere il giogo d'opinioni, le quali, più esaminate, più gli sono parse contrarie all'evidenza. Quindi lo spirito storico del dramma è in molti punti affatto opposto a quello che esce, per dir cosi, dalle più riputate storie moderne, e per conseguenza all'opinione del più de'lettori. A quelli che desiderassero conoscere le ragioni di questi dissentimenti, sono consacrati gli altri capitoli.

Ma giustificare il concetto storico d'una tragedia, non è lo scopo uniro, e nemmeno il primario di quisto discorso: chi scrive sente benissimo quanto sarebbe cosa vana e puerile lo spender tante parole per un tal fine

Accennare alcuni soggetti importanti di ricerche filosofiche nella storia del medio evo; osservare che alcuni di questi soggetti non sono stati presi in considerazione finora 1; che

<sup>1</sup> Questo discorso fu pubblicato, la prima volta, nel 1822. Preghiamo chi lo vorrà leggere di rammentarsene in tutti que luoghi dove ce ne sarà bisogno, come cui.

su d'altri sono state proposte, e comunemente ricevute opinioni assolatamente non fondate; indicare insomma quanto importi questa storia e quanto ancora ci manchi; ed eccitare così qualche amico del vero a farne uno studio serio, e a intraprenderne il lavoro con nuove e più certe mire, con gli aiuti più generali e più potenti che dà l'aumento attuale di tutte l'idee relative alla storia, e con un'utile e ragionata diffideuza, la qual) non iscema per nulla il rispetto e la ri-conoscenza dovuta a chi ha fatto i primi passi; ecco lo scopo principale di questo discorso. Se questo scopo s'ottiene, la tragedia, qualunque sia per sè, sarà stata almeno un'occasione felice.

### CAPITOLO PRIMO

Schiarimenti d'alcuni fatti riferiti nelle Notizie storiche.

### S 1.

## Del matrimonio d'Adelchi e di Gisla.

Il solo documento, a mia notizia, che ci rimanga della proposta di queste nozze, è la lettera con cui Stefano papa dissuade i due re franchi, Carlo e Carlomanno, dall'imparentarsi con la casa di Desiderio. Della riuscita, nessun cronista ne parla: quindi alcuni hanno creduto che questo punto di storia rimanesse in dubbio. • Se poi (dice un moderno) abbia avuto effetto il matrimonio di Gisla con Adelchi, sebbene alcuni l'asseriscano, io però non oserel affermarlo 1. • S'hanno però prove storiche del contrario. Gisla, nata nel 757 2, aveva tredici anni quando il matrimonio fu proposto, e qualtordici quando il ripudio d'Ermengarda ruppe l'amicizia tra le due famiglie. Eginardo, scrittore di que' tempì, e allevato

<sup>1</sup> Antichità longobardico-milanesi. Dissert. 1, tom. I, pag. 86.

<sup>2</sup> Anno DCCLVII, Nativitas Gislanæ, Annal. Petav.; Rer. Fr., tom. V., pag. 13.

nel palazzo di Carlo, dice che Gisla si fece monaca nella sua prima gioventu 1. E fu badessa di Chelle, come si vede da alcune lettere che le scrisso Alcuino 2,e dalla carta d'una donazione, fatta da lei al monastero di san Dionigi, nell'anno 799 3:

## § 2.

## Del ripudio d'Ermengarda.

Il monaco di san Gallo, anonimo autore di due libri De gestis Caroli Magni, afferma che Ermengarda su ripudiata per giudizio di santissimi sacerdoti, perchè inferma e sterile 4. Il Basnage, terzo editore di que' libri, mise a questo passo la seguente nota: « S'osservi qui la cagione del divorzio tra Carlomagno e la figlia di Desiderio, cagione non accennata, ch'io sappia, da alcun antico scrittore. . Ma, per attestare un fatto simile, non basta certo l'autorità di quella cronicaccia, scritta più d'un secolo dopo il fatto, e piena di favole incoerenti, nelle quali si vede il germe di quelle pazze paladinerie, che poi furono per tanto tempo spacciate e tenute come l'unica storia di quell'epoca, e ne soffogarono il concetto vero e importante. Abbiam citata questa falsa opinione, perchè è stata ricevuta da molti scrittori, e, tra gli altri, dal Fleury 5: ma quando questo scriveva, la critica della storia era ancor meno sospettosa che a'giorni nostri. Il Muratori rifluta con tutta ragione l'autorità dell'anonimo; e, per provare che fu disapprovato il ripudio di Ermengarda e Il nuovo matrimonio di Carlo, cita il fatto del cugino di Carlo medesimo, sant' Adelardo, il quale, accorandosi di vedere che il re, scacciata la moglie innocente, aveva contratto un matri-

I A puellaribus annis religiosa conversationi mancipata, In Vita Har. 18.

<sup>2</sup> Rer. Fr., tom. V, pag. 615,

<sup>3</sup> Rer. Fr., tom, V, pag. 760.

<sup>4</sup> Quia esset clinica et ad propagandam prolem inhabilis, judicio canctistimorum sacerdotum, relicta velut mortua, Lib. 2, 26; Rer. Franc., tom. V, pag. 131, 111, la noth del Basnage.

<sup>5</sup> Hist, Eccl., liv. 43, 59,

monio illecito, si fece monaco, per non esser più immischiato in tali faccende  $\mathbf{1}_{\bullet}$ 

## § 3.

Della successione di Carlo al regno del fratello.

Molti moderni la dipingono come un'usurpazione. Eccocosa ne dice il Muratori; · Passano gli scrittori francesi con disinvoltura questa azlone di Carlomagno, come se fosse cosa da nulla l'avere usurpato a' suoi nipoti un regno, che per tutte le leggi divine ed umane era loro dovuto, con averlí anche di poi perseguitati 2. . Queste poche parole d'uno scrittore così diligente e sagace possono servire per un esempio solenne di quell'usanza, troppo comune, di giudicar fattl vecchi con regole nuove. Nelle leggi divine, non credo che si possa trovarne una, per cui i figli di Carlomanno dovessero succedergli nel regno. E in quanto all'umane, l'egregio Muratori sapeva meglio d'ogni altro che, presso i popoli settentrionali, la successione al regno era regolata, non da leggi scritte, ma da consuetudini; e che la consuetudine de'Franchi, in que'tempi, era d'eleggere nella famiglia del re morto colui che paresse il più adattato. Così erano stati creati re Carlo e Carlomanno, dopo la morte del loro padre Fipino 3. S'andava bensì verso la successione ereditaria; ma s'era aucora ben lontani dall'esserci arrivati. Dimanierachè la vera usurpazione sarebbe stata quella che voleva Desiderio : il quale infatti non si vede che mettesse in campo altro argomento, che quello della forza. Se avesse parlato di leggi divine e umane, Adriano non avrebbe avuto a far altro che doman-

I Gemehat puer beata indolis quod... rex indicito uteretur thoro, propria, tine aliquo crimine, reprodata uzore. Quo nimio zelo successus, elegit plus zeculum relinquere adhuc puer, quam talibus immisceri negotiis. Presso Murat. Annal., ann. 771.

<sup>2</sup> Annal., ann. 771.
3 Franci siquidem, facto solemiter generali conventu, ambos sibi reges constituent, ea conditione preemisso ut totum regni corpus ex equo partirentur.
Eginh. Vita Kar., 3. Filli vero eyes. Karolus et Karolomanuus, consensu omemius Francovium, rorest creati. Id., Annal. ad ann. 789.

dargli se lui, successore d'Astolfo, era figlio d'Astolfo. Dovremo toccar di nuovo questo punto, nel capitolo V.

§ 4.

### Delle Giustizie di san Pietro.

Questa formola usata continuamente, e nelle lettere de' papi ai re franchi, e nelle cronache, per indicar ciò che i papi pretendevano dai re longobardi, è stata interpretata in diverse maniere. Il Muratori 1, copiato poi dall'autore delle Antichità longobardico-milanesi 2, definisce queste giustizie: · allodiali, rendite e diritti, che appartenevano alla Chiesa romana nel regno longobardico; » ma senza addurre alcun motivo d'una tale opinione; la quale, del resto, è contradetta dai documenti medesimi. Bastino in prova queste parole di Paolo I, in una lettera a Pipino: Le giustizie di san Pietro, cioè tutti i patrimoni, e i diritti, i luoghi, i confini, i territori delle nostre diverse città della repubblica de' Romani 3. . Una congettura più pensata è proposta dal signor Sismondi: . Le città regie, dice, ossia le tenute della corona, erano in Francia governate da giudici : è quindi probabile che, nelle donazioni fatte a san Pietro, siano state indicate col nome di giustizie 4. . Ma, in verità, è troppo poco per costituire una tal probabilità. Bisognerebbe almeno che il vocabolo avesse già avuto quel significato presso i Franchi; e non ce n'è, ch'io sappia, un solo esempio. Si trova bensi nelle loro leggi con un altro significato; il quale, se non m'inganno, è quello che si cerca nella formola in questione. Ne' Capitolari di Carlo Magno è intimata una pena al Conte che non avrà fatte le giustizie 5; è comandato di protegger

1

<sup>1</sup> Annal., ann. 769.

<sup>2</sup> Dissert. 1, pag. 83.

<sup>4</sup> Histoire des Français, t. II, pag. 281.

<sup>5</sup> Si Comes in suo ministerio justitias non fecerit. Capit. ann. 779, 21.

le giustizie delle Chiese, delle vedove, degli orfani, de' pupilli 1; è prescritto che i deboli d'ogni sorte ottengano le loro giustizie 2. Qui, come ognun vede, il vocabolo è adoperato a significare, in un seuso generalissimo, cio che è dovuto; e un tal senso conviene appunto agli oggetti vari, moltiplici. indeterminati. delle richieste de' papi: consegna di terre promesse, restituzione d'occupate, cessazione di nuove occupazioni, ch' erano, per dir così, in corso. E, se c'è bisogno d'altri argomenti, s'osservi che, nelle loro lettere, come appunto ne'brani di leggi citati or ora, è detto nin volte fare le giustizie, o anche la giustizia 3: locuzioni convenientissime, nell'uno e nell'altro caso, al senso che abbiam detto, e che non n'avrebhero alcuno, se, per giustizie e giustizia, si dovesse intender materialmente le cose contrastate ; le quali, non si trattava punto di farle, ma di darle, o di renderle, o di lasciarle stare. Il Ducange nel Glossario, alla voce Justitia, aveva sciolta benissimo la questione, senza porla, mettendo insieme esempi cavati dalle leggi de' Franchi, analoghi a quelli che abbiam citati, e esempi relativi alle quistizie di san Pietro, sotto la definizione comune: Jus quod alicui in re quavis competit, sive in ejus reditibus.

Si puo credere che questa hocuzione sia venuta nel latino barbarico, dalla Volgata, da cui tant'altri vocaboli sono stati derivati nelle lingue moderne. In essa justitice, tra molti sensi leggermente distinti e analoghi, ha molte volte questo, di diritti o doveri, rispettivamente. Mie sono le giustizie e l'impero, dice Dio in Isaia 4. «V'ho insegnato i comandamenti e le giustizie, » dice Mosè nel Deuteronomio »; per non citare altri esempi.

non create with eccurpit

<sup>1</sup> De justitiis Ecclesiarum Dei, viduarum, orphanorum et pupillorum, ut in publicis judiciis non despiciantur clamantes. Capitul. ann. 805. 2.

<sup>2</sup> Minus potentes... corum justitias adquirant, Capitul. ann. 806. 3.

<sup>3</sup> Omnes justitias se spondet nobis esse facturum, Cod. Car. 21. — Pro Justitiu soncte Dei Rectescia pricionida. Anach. in Hadr. 180. — Potuvent namquet (Deus) also modo, ut till splacitum fuisset, sonctam suom vindicore Eccisiona e juntitian sui principia Appatolorium scripere. Egisl. Steph. II al Pippinum, Cod. Car. 9. — Ad Domenum regem invitatatum pro justitia 8. Petri super Desiderium regem. Annal. Till. an. 73, et al bill) passionim regem. Annal. Till. an. 73, et al bill) passionim regem.

<sup>4</sup> Meze sunt justitize et imperium. Isai., 45, 25.

<sup>5</sup> Scitis quod docuerim vos pracepta atque justitias. Deut., 4, 5.

## \$ 5.

### Della discesa de'Franchi in Italia.

Molti cronisti non dicon più di così: Fuit rex Carlus in Italia provincia. Domnus rex Karolus perrexit in Italia cum Francis. Karolus Italian petit, et Desiderium intra Papiam clausum obsidet 1. Altri raccontano o, per dir meglio, accennano il passaggio delle Chiuse, e la Itga de Longobardi, senza curarsi di spiegare, nè il come di quel fatto, nè il perchè di questo. Altri spiegan tutto, ma per mezzo d'un miracolo Imnaginato da loro: espediente che s'accorda così bene con la religione, come con la storia. Dopo aver parlato dell'insuperabilità delle Chiuse, e d'una gran resistenza de Longobardi, affermano, come se lo sapessero di buon luogo, che Dio mise loro in cuore uno spavento, per cui presero improvvisamente la fuga, senza essere assallit 2.

Ma tutto, se non c'inganniamo, si spiega davvero, accozzando i tre fatti, che abhiamo accennati nelle Notizie Storiche, e che si trovan dispersi, per dir così, in diverse cronache.

Uno, il tradimento d'aleuni de' principali Longobardi, già venduti a Carlo. L'anonimo Salernitano, citato nelle Notizie suddette, e, credo, il solo che ne parli. Ma le cronache son tanto digiune, ma i pochi scrittori contemporanei sono così parziali per Carlo, ma quest'intighi quadrano così hene col resto de' fatti, che chiunque ha lette le memorie di quella guerra, è inclinato a credere all'anonimo. Ratchis, competitore di Desiderio nel regno, aveva avuto un partito poderoso; e Desiderio non seppe disarmar questo partito, che persuadendo, per mezzo del papa, il suo rivale a desistere dalla pretensione. La cosa s'acquietò a quel modo: Desiderio fu re; ma il partito non fu distrutto. La pronta sommissione di molti Longobardi a Carlo, e la conservazione del regno in quella nazione, rendono ancor più probabile un'intelligenza anteriore.

<sup>1</sup> Rev Fr t.

<sup>2</sup> Anast. in Vita Hadr.; Rer. It. t. III, pag. 184. Frodoardi, de Pontif. Rom.; Rer. Fr., t. V, 463.

L'altro fatto è l'essere stata indicata a Carlo una strada sconosciuta per scendere in Italia, dal diacono Martino: fatto riferito da Agnello Ravennate, storico, non solo contemporaneo, ma che aveva conosciuto il personaggio medesimo. Il monaco anonimo, autore della cronaca della Novalesa, al quale ritorneremo or ora, raccouta che fu un giullare che, presentatosi a Carlo in Val di Susa, s'esibi d'insegnargli un passo sconosciuto; e condusse infatti l'esercito Franco alle spalle de' Longobardi 1, L'asserzione di questo scrittore, posteriore di circa tre secoli all'avvenimento, e solenne romanziere. non merita fede alcuna, quando è in opposizione con l'autorità d'Agnello Ravennate; ma può servire nel resto ad attestare una tradizione rimasta del fatto, che una strada fu inaspettatamente indicata a Carlo.

Finalmente, l'aver Carlo mandato per un passo difficile (cioè per quello di cui s'è parlato ora) un drappello di guerrieri scelti, per sorprendere i Longobardi alle spalle: fatto riferito dalla cronaca di Moissac 2. e, a un di presso con le stesse parole, negli annali detti di Metz 3, e accennato laconicamente da due altri annalisti 4. Il monaco della Novalesa dice che Carlo andò con tutto l'esercito dietro alla guida; ma ognuno vede quanto sia più probabile che abbia preso l'altro partito, il quale con minor pericolo, e con minor difficoltà, aveva maggior probabilità di riuscita; giacchè il rimanere una parte dell'esercito, serviva a trattener i Longobardi alle Chiuse, finche il drappello fosse arrivato, e a prenderli poi in mezzo, quando quello li avesse assaliti.

Eginardo, il quale avrebbe potuto saperci dir la cosa meglio di qualunque altro, si contenta d'accennar generalissimamente le fatiche de' Franchi nel varcare gioghi senza strada, balze altissime, rupi scoscese 5. Vada per quegli storici che raccontano le cose che non sanno.

<sup>1</sup> Chron. Noval., lib. 3, cap. 9, 14; Rer. It., tom. II, par. II, pag. 717, 719. 2 V. Notizie Storiche, pag. 16.

<sup>3</sup> Rer, Fr., tom. V. pag. 341. Questi annali vanno fino all'anno 904.

<sup>4</sup> Mittens scaram per montanis. Ann. Tiliani; Rer. Fr., tom. V, pag. 19. - Mittens scaram suam per montes. Ann. Loiseliani; ibid., pag. 38.

<sup>5</sup> Italiam intranti quam difficilis Alpium transitus fuerit, quantoque Francorum labore, invia montium juga, et eminentes in calum scopuli, et aspera

Sulla situazione poi delle Chiuse, alcune indicazioni ci sono date dal monaco della Novalesa, il quale, per quanto poco valga come storico, merita pure d'esser sentito, quando parla di luoghi a lui noti, e di cose che afferma d'aver vedute. Dice dunque che i fondamenti delle Chiuse sussistevano a' suoi giorni, dal monte Porcarlano (probabilmente l'alpi della Porzia) fino al Vico Cabrio 1. Chiavrie è situato sulla sinistra della Dora minore, verso lo sbocco di Val di Susa-Dall'altra sponda, e quasi dirimpetto a Chiavrie, è il luogo che si chiama ancora la Chiusa. Il nome di questo paese è già un forte Indizio che l'antiche Chinse fossero li; e un tale indizio diventa quasi certezza, quando si riflette ch'erano per l'appunto allo sbocco di Val di Susa, Questo si rileva dalla Carta della divisione dell'impero de' Franchi fatta da Carlomagno; nella quale, tra i territori assegnati al figlio Lodovico, comprende la Valle Susina, fino alle Chiuse 2. Del resto, il monaco racconta che Carlo, non potendo superar le Chiuse, occupò tutta la Val di Susa; afferma che s'acquartierò nel monastero della Novalesa, dove consumò tutte le provvisioni de' monaci; cosa che si può credere anche a un romanziere.

In quanto al giro fatto dai Franchi, dice poco e oscuramente. Il giullare, secondo Jul, abbandonati tutti i sentiericonosciuti, il condusse per Il ciglio d'un monte. Un luogo di
dove passarono, serbava ancora al tempi del monaco il nome
di Via de Franchi 3. Quest' indicazione è forse diventata inutile, giacchè quel luogo può aver perduto un tal nome. Villafranca nella Val d'Aosta è troppo lontana dal monte Cenisio
e dalle Chiuse, perchè la somiglianza del nome basti a far
sospettare che i Franchi siano passati da quella parte. Il luogo

cautes superate sint, hoc loco describerem; nisi vitæ illius modum, potius quam bellorum qua yessit eventus, memoria mandare prasenti opere esset propositum. Kar. Vita. 6.

<sup>1</sup> Nam usque in presentem diem murorum fundamenta apparent, quemadmodum faciunt de monte Porcariano usque ad Vicum Cabrium; ibid., pasins 171.

<sup>2</sup> Vallem \* Segusianam usque ad Clusas. Chart. Divis.; Ber. Fr., tom. V, pag. 772.

<sup>3</sup> In quo usque in hodiernum diem Via Francorum dicitur; loc. cit., pa-gina 719.

dove si misero in battaglia, è indicato espressamente dal monaco, e quadra henissimo con l'altre posizioni conosciute: riuscirono, dice, e si radunarono al Vico Gavense J. Giaveno infatti è situato al di qua della Chiusa, e a poca distanza. Pare quindi che que' Franchi siano discesi per la Val di Viù; ma tutta la strada, non si può indovinare col solo aiuto della carta: forse una visita sul luogo potrebbe condurre a una scoperta più concludente. Sarebbe da desiderarsi che alcuno di coloro che si divertono a tribolare il prossimo, e de' quali non c'e mai stata penurla, prendesse a cuore questa scoperta; e, lasciando per essa le sue solile occupazioni, andasse sul luogo, e v'impiegasse molto tempo in una tal ricerca.

#### 8 6.

## Della resistenza di Poto e d'Ansvaldo in Brescia.

Non n'é fatta menzione, a nostra notizia, che nella cronichetta di Ridolfo notaio, stampata nel secondo volume della storia di Brescia del Biemmi, 1749. Ma quel documento, benché del sospetto secolo undecimo, merita attenzione, per la maniera storica e semplice con cui è scritto. E può contribuire anche ad accrescergli fiducia, il trovarci alcuni personaggi del tempo di Carlomagno, l'esistenza de'quali è certamente storica, e che non potevano esser noti al cronista, che per memorie di scrittori di quel tempo, come il conte Arvino, e Anselmo Abate di Nonantola.

## \$ 7.

# Della sorte de' figli di Carlomanno.

 Cosa poi avvenisse di questi principi, lo tace la storia, verosimilmente per non rivelare un fatto che tornava in discredito di esso Carlo, cioè la sua poca umanità verso gl'innocenti nipoti?. Così il Muratori; e, prima e dopo di lui, molt'altri scrittori hanno fatto intendere che sotto questo si-

<sup>1</sup> Devenerunt in planitiem Vici, cui nomen erat Gavensis; ibique se adunantes struebant aciem contra Desiderium. Ibid.

lenzio asspettavano qualcosa d'atroce e di misterioso 1. Ma il sidenzio di que' cronisti, anche sui personaggi più importanti, è troppo frequente e comune, per esser significante: chi lo volesse interpretar sempre, avrebbe un gran da fare; tante cose hanno lasciate fuori i Che se inquesto caso avvesero avuta l'intenzione d'abbuiare un fatto disonorevole per Carlo, perchè avrebbero raccontato che Gerberga si mise, co'figli, nelle aue mani? Non eran poi tanto barbari, da non vedere che il miglior mezzo per dimenticare qualcheduno, è di non parlarne punto.

## CAPITOLO II.

Se al tempo dell' invasione di Carlomagno, i Longobardi e gl' l'aliani formassero un popolo solo.

Due popoli viventi nello stesso paese, e diversi di nome, di lingua, di vestiario, d'interessi, e in parte di leggi, tale A lo stato in cui, per un tempo, nè definito, nè definibile, si trovò quasi tutta l'Europa, dopo l'invasioni e gli stabilimenti de' barbari. Le relazioni che dovettero formarsi e sussister tra queste due così differenti, e sopratutto così disuguali società; relazioni fondate per tutto sur un fatto dello stesso genere, la conquista, e nello stesso tempo variamente modificate, ne' vari paesi, da infinite circostanze speciali; furono certamente una delle cose più importanti e più caratteristiche d'un tal tempo; e non meno certamente, anzi per necessità, una delle più manifeste. E con tutto ciò, è questo uno de' punti più oscuri, più ignorati, più trascurati della storia. I cronisti dei medio evo raccontano per lo più i soli avvenimenti principali o straordinari, e fanno la storia del solo popolo conquistatore, e qualche volta de' soli re e de'personaggi primari di quei popolo. Delle sue relazioni coi con-

Murat. An. 774. — Giannone, Iet. Civ., lib. 5, cap. 4. — Carli, Antichlt., parte III, p. 224. — Zanetti. Del regno de' Longobardi, lib. 6, § 68. — Antich. longob.-mil., diss. 1, § 57; ed altri.

quistati, dello stato, di questi, non parlano quasi mai di proposito; e, quando lo fanno occasionalmente, le formote di cui si servono sono per lo più rapide, originali, speciali: si vede che avevano un significato chiaro, e, per dir così, un valor corrente, che per noi è perso; e sono più proprie a somministrare un soggetto di discussione, che uno schia-rimento. Tra tutte poi le memorie del medio evo, le più segnalate per laconismo, per omissioni su tutto ciò che riguarda la popolazione conquistata, sono forse quelle che ci rimangono della dominazione longobardica in Italia.

Malgrado questa scarsità di notizie, c'è, sulle relazioni de'due popoli, alimeno per un certo periodo della loro convivenza, un'opinione espressa con molta sicurezza da scrittori riputatissimi, e ricevuta con fiducia dalla più parte di coloro ai quali piace d'avere, in poche parole, de 'giudizi generali sull' epoche Importanti della storia. El è che, già prima della conquista di Carlomagno, Longobardi e Italiani fossero diventati un popolo solo. Quest'opinione ci proponiamo d'esanfinare.

Il primo, a mia notizia, che l'abbia, non so s'io dica espressa o iniziata, fu Giovanni Villani, con queste parole: «È così per gran tempo signoreggiarono i Longobardi in Italia; tanto che si convertirono in paesani per tutta Italia 1.» Dopo lui (non oserei dire dietro lui), il Machiavelli: «Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome 2.» Poi, con allermazione non meno sicura, e con più apparenza di precisione, il Muratori: «Divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, ecc. 8.» Finalmente, con termini ancor più

<sup>1</sup> Ist. Fior., lib. 2, cap. 9, dell'edizione del Muratori; Rer. It., t. XIII. 2 Ist. Fior., lib. 1.

<sup>3</sup> Muratori, Antich. It., diss. 21. Chi conosce appena npega la storia del medio evo, sa che, tanto in Italia, quanto nello Gillie, e nelle Spagne, i, popoli conquistati eran chiamati Romani, cioè col nome del loro antichi pardoni. Così, in qualla parte dell'antico impero romano, dove i conquistatori sono ancora affatto separati el distinti di nome e di fatto, la parte occupata dai Tracti, gl'indigne serbano ancora 1 nome di Roma.

Nel segnito di questo discorso useremo indifferentemente i nomi d'Italiani, di Romani, e anche di Latini, per indicare i nativi della parte d'Italia posseduta da Longobardi.

qualificativi, un autor più moderno: - Felice esser doveva anzi che no la condizione dei cittadini si longobardi che ltaliani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile, ed una stessa repubblica 1.

In queste asserzioni generalissime si trovano affermati molti fatti. e specialmente questi: che nessuna delle due razze aveva diritti politici di quali l'altra fosse esclusa, vale a dire che, tra le condizioni che potevano esser richieste perposseder questi diritti, non entrava punto l'appartenere all'una o all'altra; che, per conseguenza, il potere non era ristretto privativamente in una; che le persone investite d'un'autorità qualunque erano indifferentemente di quella de' conquistatori, o di quella de' conquistati, e quindi un Italiano poteva essere il superiore d'un Longobardo, come viceversa; che, se c'erano distinzioni ereditarie di gradi, di titoli, d'autorità, queste distinzioni si trovavano sparse nelle famiglie delle due nazioni; che, in somma, il discendere da Longobardo da Italiani, era un semplice fatto genealogico, senza alcuna consecuenza noltica o civile.

Un tale stato di cose, a que' tempi, sarebbe certo un fonomeno de' più singolari della storia; ma questa singolarità appunto deve avvertirci di non ammetterlo, senza buoni argomenti. Quattro, ch'io sappia, ne sono stati piuttosto accennati che esposti; e sono: la lunga durata dell'occupazione; il non aver i Longobardi conservati aitri stabilimenti fuori d'Italia; la loro conversione: i matrimoni. Esaminiamo brevemente questi arxomenti.

Il primo riposa sur una supposizione affatto arbitraria, cioè che due nazioni non possano, per un tempo anche lunghissimo, abitar lo stesso paese, rimanendo affatto distinte politicamente. In teoria, nou si vede su cosa sia fondata questa impossibilità. Una nazione armata ne sottomette un'altra, e s' impadronisce del suo territorio; si stabilisce in questo, con possessi e privilegi particolari, che riguarda come il frutto della conquista; mantiene o crea per sè sola dell'istituzioni particolari, destinate a conservarii; trasmette quell'istituzioni di generazione in generazione, usanoto ogni cau-

<sup>1</sup> Antich. longobardico-milanesi, diss. I, § 71. L'uno e l'altro scrittorenan de'tempi che precedettero la conquista di Carlomagno.

dela per evitar la confusione e la mescolanza, perché queste equivalgono a perdita de' privilegi stessi: per quai ragione un tale stato di cose non potrà durare tre, quattro, dieci secoli ? Perchè cessi, converra che quelli che ne godono it vantaggio, o ci rinunzino, o ne siano spogliati; ma, per l'uno e per l'altro di questi effetti, non basta il tempo, nel quale, ma non dal quale le cose si fanno. In pratica poi, quella supposizione è smentita da troppi fatti. I Mori non diventarono Spagnoll, i Turchi non son diventati Greci, dopo occupazioni molto pia langhe di quella de' Longobarda ilal fine dell' ottavo secolo. Chi dunque fonda l' identificazione delle due nazioni longobarda e latina sul loro lunzo convivere nello stesso paese, ragiona a un di presso come chi dicesse ; quel carceriere abita da tant'anni nelle prigioni, che oramai può esser chiamato prigioniero.

Si vede che l'errore comincio con un equivoco, cioè con qualcosa di vero in un senso, ma che non è il senso a cui si mira: come comincia ogni errore che non sia puramente negativo: s'appoggia alla verità, e ne sporge in fuori, con ia tendenza a andar sempre più ni fuori. Paesano, forestiero, son vocaboli che possono riferirsi, tanto al paese materiale, quanto a ciò che costituisce la concittadinanza. Nel primo senso, quella proposizione è vera, ma inconcludente: troppo vera, perchè non fa altro che dir la stessa cosa con diversi termini. — I Longobardi, nati in Italia, di padri e da avi nati in Italia, erano, riguardo al inogo della nascita, paesani, non forestieri, in Italia. — Non c'è che ridire; ma non c'era ragione di dirlo. — Dunque erano paesani, non erano forestieri, in nessan senso, riguardo agl'Italiani. — Oh 1 questo no ci quoi altro.

Il secondo argomento è stato messo in campo la prima volta, se non m'inganno, dal Giannone, in questi termini:

Assuefatta l'Italia alla dominazione de'suoi Re, non più come stranieri gli riconobbe, ma come Principi suoi naturali; polichè essi non aveano altri Regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era gla fatta l'Italia, la quale per ciò non poteva dirsi serva, e dominata da straniere genti i.

Ma è lo stesso equivoco, sotto un'altra forma; e non si può

<sup>1</sup> Ist. Civ., lib. 5, cap. 4.

altro che opporgii la stessa distinzione. Non più stranieri, riguardo a che ? All'Italia, geograficamente intesa? É, se ci si passa questo vocabolo, un identicismo puerile. All'Italia, moralmente intesa, cioè agl'Italiani ? É una falsa conseguenza. E cosa vuoi dire quell' altrove ? in altri luoghi ? Siam sempre li: c'è altro da vedere. Se, riguardo arl' Italiani, il regno, lo Stato fosse o non fosse collocato altrove, cioè in una società della quale essi non facessero parte, questa è la questione che il Giannone non vide. Suppose che l'avere una stessa e sola patria materiale costituisca necessariamente la connazionalità. E, a ragionare a modo suo, gl' 10ti avrebbero dovuto riguardarsi come concittadini de' Lace lemoni, loro conquistatori, perchè questi non avevano regni o Stati, fuori del Peloponneso.

Gli altri due argomenti sono addotti indirettamente dal Muratori; polchè, prima d'asserire che « Romani e Longobardi erano divenuti un popolo solo », dice: « Deposero i Longobardi gli errori d'Ario, s'imparentarono coi Romani, cioè cocii antichi abitatori d'Italia.

Ora, in quanto alla religione, è cosa troppo evidente che l' averno le due nazioni una sola, avrebbe potuto bensi facilitar la rimione, ma non ha potuto operarla. Non n'era nemmeno una condizione necessaria; giacchè, come l'identità della religione non crea punto la concittadinanza, così la diversità di quella non basta punto a impedirla. Gi' Itoti e i Lacedemoni, citati or ora, avevano, oltre la patria materiale, comune anche la religione; e ognuno sa come fossero concittadini. Lo furono, all'opposto, in qualche tempo dell' impero romano, cristiant e pagani: per non citare una quantità d'esempi moderni. Quest' argomento ha dunque it difetto degli altri due, cioè di far nascere un fatto immaginario da fatti, veri bensi, ma che, riguardo ad esso, non potevano esser cagioni.

Parrà forse, a prima vista, che lo polesse essere l'altroallezato dal Muratori; ma basta la più piccola riflessione per far vedere il contratio. I matrimoni tra persone di due diverse nazioni possono bensì far passare delle persone da una nazione nell'altra; ma identificar le due nazioni, neppur per idea. Sabini e Romani rimasero due popoli, dopo il celebreratto; e sarebbe stato lo slesso, se anche i giovinotti sobini avessero rapite altrettante Romane. Per farne un popolo solo, ci volle un trattato positivo, con una guerra di mezzo. Nec pacem modo, sed et civitatem unam ex duabus faciunt: regnum consociant I, dice quel Padovano che diceva mirabilmente ogni cosa; e se questa non foss'altro che un apologo, sia citata per quello a cui servon benissimo gli apologhi, cioè, non a provare, ma a render chiaro. Non ci s'opponga, di grazia, che Sabini e Romani non vivevano sullo stesso territorio. Sarebbe un tirar di nuovo nella questione una circostanza che non ci ha che fare, e dimenticarne il punto essenziale, e, di più, un punto che s'è ammesso, e nel genere e nella specie. Infatti, che due popoli possano rimaner due popoli distinti e separati politicamente, abitando lo stesso paese; che questo sia stato, per un tempo qualunque, il caso de' Lonzobardi e degli Italiani; son cose ammesse, anzi affermate implicitamente da chi dice che diventaron poi un popolo solo. Ora, per far cessare quel primo fatto, e produrre questo secondo, i matrimoni non avevano virtù alcuna. Non occorre nemmeno osservare che, per cagione appunto di quella distinzione e separazione, tali matrimoni dovevano esser molto rari. Fossero anche stati frequenti ( come pare che senza alcuna prova, e contro ogni probabilità, abbia supposto in questo caso il Muratori; e, certo, senza una tal supposizione, l'argomento non sarebbe neppure stato specioso), in qual maniera avrebbero operato il miracolo di far delle due nazioni una sola? Per mezzo de'figli ? Ma cosa si vuol supporre che questi fossero ? Longobardi e Italiani insieme? Vorrebbe dire che avevano e non avevano certi diritti, o certe capacità, delle quali, o d'alcuna delle quali toccheremo or ora qualcosa. È egli iu uno stato contradittorio e impossibile, cioè nel nulla, che due cose possono unirsi, per diventare una sola 9 Bisogna dunque dire necessariamente che i figli di que'matrimoni appartenessero a una nazione o all'altra; ed ecco sempre le due nazioni. E che quelli che nascevano da una Longobarda e da un Romano, dovessero appartenere alla nazione del padre, affinchè le donne non potessero portare nelle famiglie romane la nazionalità longobarda, è cosa talmente verisimile,

<sup>1</sup> T . Liv., I, 13.

auzi è talmente la sola verislmile, che si dovrebbe supporla, quando non se n'avesse alcun documento. Ma ce n'è; e quell'egregio scrittore, le di cui diligenti, importanti, numerose scoperte saranno sempre un oggetto di riconoscenza, e una scusa abbondante per le sviste che possa aver fatte; quel· l'egregio scrittore non si rammento che, in quelle stesse leggi longobardiche che furono ristampate e commentate da lui, sta scritto: « Se un Romano avrà sposata una Longobarda.... questa è diventata romana, e i figli che nasceranno da un tal matrimonlo, siano romani, e seguano la legge del padre 1. · Sicché questo fatto non serve ad altro che a somministrarci una testimonianza della separazione de' due popoli. N'addurremo alcuni altri che l'attestano ugualmente, e dimostrano quindi quanto l'opinione opposta sia, non solo arbitraria, ma positivamente falsa, in contradizione perpetua con la storia, e smentita dai documenti del tempo.

I. Da Botari, che fu il primo, fino ad Astolio, che fu l'ultimo de're longobardi di cui si slano conservate leggi, tutti, in testa a quelle, si sono intitolati: re della nazione de'Longobardi 2. Si domanda, se questa denominazione comprendeva tutti gli abitanti d'Italia, o la sola nazione conquistatrice. Se tutti; perchè dunque le leggi stesse distinguono Longobardo da Romano? Se la sola nazione conquistatrice; qual testimonianza più autentica, più solenne, più concludente può cercarsi della distinzione politica delle due nazioni, che quella de're, i quali si chiamano esclusivamente capi d'una di esse: quel re che dal propuguatori dell'unità sono rappresentati come l'anello che le riuniva? Potevano far di più per avvertire il Giannone di non mettere in carta quelle strane parole: « Assuefatta i' Italia alla dominazione de'

II. Tutti questi re promulgatori di leggi parlano pol dell'intervento de'Giudici, o de'Fedeli longobardi, o anche di



<sup>1</sup> Si romanus homo mulicrem langobardam tulerit, et mund um ex ea fecerit.... romana effecta est, et fill qui de eo matrimonio nascuntur , secundum legem patris romani sint. Liutpr. Leg., lib. 6, 74.

<sup>2</sup> I due citati e Grimoaldo e Liutprando usano la formola: Rex gentis Langobardorum, Ratchi dico lo stesso con una perifrasi: Dun cum gentis sostru, itast Langobardorum, Justichiss... considerassem, etc.

tutto il popolo. Si domanda anche qui se, per popolo, sl deva intendere tutti gli abitanti d'Italia. C'è stato alcuno che abbia detto, o c'è alcuno che voglia dire che gl'Italiani erano chiamati a dare il loro parere sulle leggi de'Longobardi? E se no, come si può dire, che formino uno stesso corpo civile, una sola repubblica, due popolazioni, una delle quali, o in corpo o per frazioni, concorre alla legislazione, e l'altra n'è affatto esclusa? A questo si darà forse una risposta, la quale, diremo anche qui, non può servire ad altro che a somministrare una prova di più al nostro assunto. Si dirà che le leggi promulgate dai re con l'intervento de' Longobardi obbligavano questi soli; che i Romani avevano la loro legge; e che a questi non si faceva torto, non chiamandoll a ciò che non li riguardava. Anzl. questo permesso dato ai Romani di vivere secondo la loro legge, è addotto come una prova della clemenza de' vincitori 1. Lasciamo per ora da una parte la clemenza, della quale si parlerà altrove : fosse questo, o qualunque altro, il motivo del fatto; il fatto medesimo, cioè l'aver leggi diverse, importa tutt'altro che unità delle due nazioni. Pretendere, che Longobardi e Romani fossero un popolo solo, e nello stesso tempo, che i Longobardi fossero un popolo clemente verso i Romani, è un attribuire ai primi due merlti incompatibili: per quanto buona volontà uno si senta di favorirli, bisogna pure scegliere tra i due sistemi di lode.

Si noti qui di passaggio, che il primo e debole principio di concittadinanza tra Longobardi e Romani, pare che possa vederio ne proemi alle leggi costituite dai re di nazione Franca; ne quali, per la prima volta, si fa menzione dell'assistenza de vescovi e degli abati 2. Se, come pare più che probabile, si deve intendere di tutti 1 prelati del regno,

l Clementi quippe, simulque prudenti consilio usi. In Leges Langobardor, Præfat. L. A. Muratorii; Rer. It., tom. I, par. II; ed altri.

<sup>2</sup> Audite qualite placuit miti Pippino, Excellentiatino Regi Gentia Langobardorum, cum adszent noblecum singuit Epicopi, Abbates et Comites, zer rétiqui Fételet noziri, Franci et Langobardi. Fippini, Italia regis, Leges i Rer. It., t. 1, par. Il., p. 118, Non si sa in qual anno fossero promulgate questo leggi, e non si sa neppur bene quando Pipino, figlio di Carlomagno, principiasse a regnar di fatto: non leul'i 301.

e non di quelli soli che fossero longobardi o franchi, si comincia qui a veder qualche Italiano prender parte a un atto politico: per lo stesso mezzo che i Gallo-ròmani in Francia; ma molto più tardi, troppo più tardi, e quindi con troppo diversi effetti.

III. S'è mai citato, non dico tra i re, ma tra i duchi, tra i giudici, tra i gastaldi, tra i gastaldi regi, tra le cariche di qualunque sorte del regno longobardico, il nome d'un personaggio latino ? In quell'ammasso di notizie vere, false, dubbie, che si chiama storia de'Franchi, si trova almeno qualche ambasciatore, qualche capitano romano, e fino un re, o capo temporario 1; e questo è stato un grande argomento per quegli scrittori sistemattic che hanno voluto provare che i Franchi, impadronendosi delle Gallie, non avevano serbato esclusivamente nella loro nazione l'esercizio del potere. Ma nelle cariche, come nell'imprese de' Longobardi, prima di Carlomagno, non è mai fatta menzione d'un personaggio italiano, nemmeno con un titolo dubbioso, nemmeno immaginario.

IV. Cosa poi pensassero gl'Italiani e i Longobardi medesimi di questo esser diventati un popolo solo, n'abbiamo due celebri testimonianze. La perfida e puzzolentissima nazione de'Longobardi, che non si conta neppure tra le nazioni, e dalla quale è certo esser venuta la razza de'lebbrosi 2. « dice un Italiano. Stefano III. nella lettera con cui

<sup>1</sup> Franci, hoc (Childerico) ejecto. Aegidium sibi, quem superus Magistrum milium a Republica missum diximus, unamimiter Regem adeciscont. Gregor. Turon., Hist. Francor., lib. 2, c. 12. La parola Regem non si trova in tatti i manoscritti.

<sup>2</sup> Que est estim, pracellentismis filli, magni reps, taits desipientia, ut penitus test étés lictest, quod vastra pracelara Prancorum gens, que supre omac entiet, et tem splendifita ac nobitationa requisi vettre potentite proles, perfate, quod absit, ac festentisisma Langobardorum gent polituster, que si mumero gentium nequaquam computatur, de cujus natione et leprosorum genus orricertem est 10cd (2n. Ep. 54. Questa taccia à paras al Muratori (an. 770 tatalo strama e pitena d'ignoraura, da far nascer de dubbi sull'antenticit rangionevole. Era consecitat e i possa dara a tail parois di Richano un senso poi fosse, la quale si chiamava lebbra. Giò si vede nelle leggi, e segnatamente nella 176 di Rotari, nella quale il bebroco, espuiso giuridicamente da casa sua, è dichiarato morto civilmente, e da mantenersi del uno per caridd. Tomas dum viccett, de rebus quas eteriqueris pro mecredis situativa.

vuol dissuadere i due figli di Pipino dall'imparentarsi con la casa di Desiderio, Fu quattr'anni prima della conquista di Carlomagno: e, di certo, non viene in mente a nessuno, che quel papa volesse parlar di tutti gli abitanti del regno longobardico. · Per noi altri Longobardi, Sassoni, Franchi, Lotaringi, Baioari, Svevi, Burgundioni, il nome stesso di Romano è un' ingiuria 1, .. dice, con altre galanterie, un Longobardo, nato probabilmente in Pavia, certamente in Italia, Liutprando, vescovo di Cremona, in risposta a Niceforo Foca, presso cui era inviato d'Ottone I, e che gli aveva detto : « Voi altri non siete Romani, ma Longobardi. . Per ciò che riguarda la nostra questione, Stefano e Liutprando non potrebbero andar più d'accordo. E si noti che quest'ultimo parlava così nel 968. Se l'unione era già compita prima della conquista suddetta, ci sarebbero due secoli di buona misura.

Si potrebbero aggiungere altri argomenti; ma ci par che questi bastino, se non son troppi, per dimostrare che quell'opinione, e non è fondata sui fatti, e gli ha contro. Pluttosto non sarà-inutile l'osservare un suo carattere notabile e un suo gravissimo effetto.

Il carattere è quell' indeterminatezza, quell' ambiguità, che si trova sempre nell'errore, ma di rado a questo segno.

matriatur. Della quale legge stranissima, e. credo, particolare ai Longobardi, der'essere stata cagione l'opinione superstiziosa e temeraria, che questa lebbra fosse un indizio certo e manifesto di peccati commessi: peccatis imminentibus; peccato imminente (Id. leg. 180). Ora, può darsi che questa lebbra, sconosciuta in Italia prima dell'arrivo de' Longobardi, sia stata da essi comunicata agl'indigeni; e, in questo caso, Stefano ha voluto dire che la razza de' lebbrosi del suo tempo era venuta da loro. Ha parlato come un Greco, il quale, non ignorando che c'è stata peste nel suo paese molte volte prima che i Turchi ne fossero padroni, dice però che i Turchi ci hanno portata la peste, cioè quella che attualmente ci regna. - Il Muratori adduce altri argomenti contro l'autenticità della lettera, de' quali non crediamo di dover parlare, perchè nessun altro scrittore, a nostra notizia, è stato da essi indotto a dubitarne; e lui medesimo, non si vede chiaro se dicesse davvero, o se fosse una maniera di far sentire più fortemente quanto quella lettera gli pareva poco degna del suo autore.

1 . . . . . quos nos, Langobardi scilicet, Saxones, Franci, Lotharingii, Bajoarii, Suevi, Burgundiones, tanto dedignamur, ut inimicos nostros commoti, nil aliud contumeliarum, nisi, Romane, dicamus. Liutprandi Legatlo ad Nicephorum Phocam; Rer. It., t. II, pag. 481.

Quando si fosse ammesso a occhi chiusi, che la cosa era, resterebbe ancora da domandar cos'era; glacchè essere i Longobardi e gl'Italiani diventati un popolo solo, può voler dire cose molto diverse e che si contradicon tra di loro. Anzi, la prima che volle dire (e nessuno, ch' io sappia, di quelli che adottaron poi una tale opinione, n'escluse quel senso primitivo) si risolve essa medesima in una contradizione o, per dir meglio. In un impossibile. « Si convertirono in paesani, non ritenevano di forestieri altro che il nome: vuol dire certamente e manifestamente, che il modo speciale con cui si formò la supposta unità dei due popoli, fu l'essere i Longobardi diventati Italiani. E l'essere i Longobardi diventati Italiani (chi pensi un momento allo stato di cose in cui si suppone che questo sia avvenuto), vuol dire essersi trovati gli uni e gli altri senza quel potere supremo, che può bensi ricevere diverse forme, ma ne richlede una; senza alcun mezzo di far, nè leggi, nè guerra, nè pace, nè trattati di sorte veruna: bella maniera d'essere un popolo! Chè tra gl'Italiani, quando furono conquistati da' Longobardi, non c'era chi avesse alcuna di queste attribuzioni, poichè non eran altro che sudditi dell'impero greco. Si lasci da una parte la questione de' municipi: bella e importante questione, ma estranea alla presente; giacche cento, mille, ventimila municipi, senza il vincolo d'un'autorità comune e suprema, non costituiscono un popolo politicamente inteso (che è ciò che l'argomento richiede), più di quello che un numero qualunque di mattoni costituisca una fabbrica. La conquista fece che gl' Italiani, o, per parlar più esattamente, una parte degli Italiani, cessassero d'appartenere a uno Stato, non che ne diventassero uno: giacché nessuno, credo, ha sognato che si siano eletto un capo, o de' capi, costituiti de' poteri, creata un'organizzazione politica, all'andarsene de'Greci, e sotto la protezione de' Longobardi. Non avevan nemmeno, nelle loro relazioni con questi, un nome nazionale e loro proprio: eran chiamati Romani, cioè col nome medeslmo che i Sassoni, i Franchi, e gli altri signori enumerati da quel così italiano Liutprando, davano ai loro conquistati: nome che significava una classe di diversi paesi, non il popolo d'un paese, una condizione, non una nazione: nome simile, per questo riguardo (dico: per questo riguardo: e chi vo-

lesse farmi dir di plù, io non ci ho colpa), a quello di servi. Siam noi che li chiamiamo Italiani; e facciamo bene: perché il non esser contati per una nazione, non faceva che non lo fossero: e sarebbe troppo strano che, per conservar le buone usanze de'barbari del medio evo, non dovessimo poter nominare gli antichi abitatori dell'Italia che con un nome comune a quelli di tant'altre parti d'Europa. Ma quest'usanza medesima è la conseguenza e , per dir così , l'espressione d'un fatto, e del fatto concludente per la questione. Longobardi e Italiani erano, in un senso, due nazioni ugualmente : ma una formava un corpo politico, l'altra no. E guindi l'essere i Longobardi diventati Italiani importerebbe la distruzione del solo corpo politico che ci fosse nella parte d'Italia posseduta da loro; vorrebbe dire una società composta solamente di sudditi, cioè, come s'è detto qui da principio, e come s' era detto in un caso simile, un fatto contradittorio, impossibile.

Proporrebbe bensi un' ipotesi, non dico fondata, ma intelligibile, chl dicesse invece, che gl'Italiani eran diventati Longobardi, e che in questa maniera le due nazioni formavano un popolo solo. Che delle materie inorganiche, assorbite e assimilate da un corpo organizzato, partecipino della sua vita, e formino con esso un tutto, è una cosa che s'intende. E dobblamo noi credere che questo sia il senso sottinteso dell'altra proposizione, « formavano uno stesso corpocivile, una stessa repubblica? > cioè che la nazione in cui questo non c'era, fu ammessa, o a poco a poco, o tutt'in una volta, a far parte di quella in cul c'era? O vuol dire che l'una e l'altra, per delle cagioni, con de' mezzi, in una maniera qualunque, s'unirono a costituire in comune un nuovo corpo civile, una nuova repubblica? o che un'altra forza qualunque volle e potè procurare alla nazion conquistata, imporre alla conquistatrice, una tal comunione 9 Può voler dire ognuna di queste cose, che equivale a non dirne nessuna. Ed è naturale : l'autore di quella frase, uomo tutt'altro che ignaro de' fatti materiali dell'epoca longobardica, non avrebbe potuto pensare a qualsisia di queste ipotesi, senza veder subito che non aveva il più piccolo fondamento nella storia. E tanto era lontano dall'aver su questo punto un' idea distinta, che, nella Dissertazion medesima, e pocoprima, aveva detto che, regnando Autari, e gl'Italianl e i Longobardi cominciavano già ad essere come.nazionali della stessa patria l': dove pare che non pensasse punto a quel formare uno stesso corpo civile, una stessa repubblica; effetto, per il quale si richiedono atti positivi; ma che pensasse, come gli altri, a un effetto che dovesse venir naturalmente da un più lungo convivere nello stesso paese. Quel che è certo è che e lui e gli altri vollero la cosa, non si curaron del modo; senza accorgersi (e per qualcheduno di loro il fatto è strano) che, senza il modo, la cosa non c'era.

L'abate Dubos, il quale pure volle che, in quel medesimo periodo, i Gallo-romani e i Franchi formassero un popolo solo (e, in verità, c'era un po' più, non dirò di ragioni, ma d'attaccagnoli), fece almeno un sistema 2; senti almeno, che una proposizione di quella sorte richiedeva d'esser discussa e, prima di tutto, definita. Due nazioni, una antica abitatrice delle Gallie, l'altra stabilita in un territorio confinante, e vissute in istato di pace e spesso d'alleanza, per lo spazio di due secoli 3; poi questa, ammessa, come ausiliaria, nelle Gallie 4 dall' imperatore, che n'era l'assoluto padrone 5; poi quella, passata, prima per delegazione 6, quindi per intera e definitiva cessione 7, sotto il dominio de're, non meno assoluti 8, dell'altra; due nazioni, per conseguenza, uguali tra di loro, senza alcuna cagione, senza alcun mezzo di superiorità dell'una sull'altra; senza occupazion violenta d'una porzione de' beni privati 9, come nelle parti dell' impero conquistate dagli altri barbari, perchè li non c'era stata conquista; senza interruzion di governo, senza annullamento di poteri subordinati, perchè il re franco era entrato pacificamente e gradatamente in luogo dell'imperator romano 10; due nazioni ancora distinte civilmente, ma riunite politicamente sotto un potere unico, ereditario, indipendente da ciasche-

l Antich, longobardico-milanesi; diss. I, § 66.

<sup>2</sup> Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules; Paris, 1734. 3 vol. in 4.º. 3 Liv. I, chap. 17. — 4 Liv. II, chap. 15. — 5 Liv. I, chap. 4. — 6 Liv.

V. chap. 1. — 7 Ibid., chap. 10. — 8 Liv. VI, chap. 16. — 9 Ibid. chap. 13. 10 E noto che gl'imperatori d'Oriente usarono questo titolo per molfo dompo dopo la distruzione dell'impero d'Occidente.

duna, sovrano di ciascheduna; aventi leggi diverse, e tribunali nazionali, ma sotto la giurisdizione comune di magistrati superiori, eletti dai re, sotto la giurisdizion suprema di questo, quando una parte ricorresse a iui 1; partecipi ugualmente de' vantaggi e de' pesi dello Stato, perche il re, libero distributore degli uni e degli altri, chiamava, a piacer suo, e come credesse più conveniente ai suo servizio, uomini dell'una e dell'aitra nazione alle dignità e alle cariche dei governo e della milizia 2, e riscoteva da tutti gli stessi tributi 8; tali furono, secondo il Dubos, i Galio-romani e i Franchi sotto ie due prime razze; tale ii loro modo d'essere un po-, polo solo, insieme con aitre nazioni che abitavano il territorio medesimo. Non fece uscire un effetto indefinito da una confusion di nazioni, da un'operazione del tempo, ugualmente indefinite. Stiracchio i fatti decisivi per la questione, ma non li iasc ò da una parte; combattè le difficoltà con delle congetture spesso arbitrarie, ma non le saitò a piè pari; diede alia sua ipotesi degli antecedenti, o supposti o inefficaci, de' monienti immaginari, una forma fattizia, ma degli antecedenti. de' momenti, una forma. Certo, non c' è la buona maniera d'ingannarsi; e non voglio dir punto che l'errore migliori con l'esser circostanziato e laboriosamente congegnato. Voglio solamente far osservare, anche coi paragone, quanto quello che tra di noi fu, non dirò sostenuto, ma buttato là di passaggio, e in proposizioni incidenti, abbia un carattere singolare d'indeterminatezza e d'ambiguità, non meno che di superficialità e di leggerezza, e sia, non solo un errore, ma un indovinello.

L'effetto gravissimo poi di quest'errore è d'isterilire, per dir così, tutta la storia del medio evo. Facendo le viste di sciogliere o di prevenire le questioni più importanti, distorna, la mente anche dai proporsele; vi fa attraversare senza curiosita, senza darvi il tempo di fare una domanda o un'osservazione, de'secoli d'un carattere tanto particolare, e pieni di tanti problemi: istituzioni, fatti, personaggi, rivoluzioni, a tutto porta via il senso importante, a tutto attribulsee cagloni volgari e false; e quel complesso che potrebb'essere

<sup>1</sup> Liv. VI, chap. 9.

<sup>2</sup> Ibid., chap. 10. - 3 Ibid., chap. 14.

soggetto di scoperte interessanti, o almeno di ricerche e di congetture ragionate, non lo lascia più comparire che come un ammasso di casi staccati, di combinazioni fortuite, di deliberazioni venute da un impulso senza disegni. Precipitando. con un avventato anacronismo, il risultato di molte cagioni che hanno operato in una lunga successione di tempi, v'impedisce d'osservar queste cagioni, di scoprire ii principio, di séguire il progresso delle loro operazioni; giacchè, ai momento in cui la fusione si forma, in cui nuovi interessi, nuove forze, nuove idee cominciano a crollare l'antico muro di separazione tra le due nazioni, cosa può osservare chi pensache, da gran tempo, queste due nazioni ne formassero una sola ? Cosi, dopo avervi impedito d'intendere quell'istituzioni e que'fatti che avevan per iscopo di mantenere la divisione come un possesso, questa formola, nemica d'ogni riflessione, non vi lascia nemmeno scoprir nulla ne' lenti sforzi delia giustizia per introdursi in qualche angolo delle cose umane, nulia ne'ritrovati ingegnosi deile passioni per servirsi contro altre passioni dei sentimento della giustizia. Vi da gli effetti più maravigliosi, senza nemmeno accennarvi i mezzi : vi asserisce la pace fatta tra lo spogliatore e lo spogliato, tra il violento e il sottomesso, tra il lupo e l'agnelio, senza neppur parlarvi delle trattative che poferono condurre a concluderla; vi rappresenta una certa quale equità stabilita tutt'a un tratto, una certa giustizia venuta alla luce in un parto senza dolori; e questo in un'epoca, in cui la forza tutta da una parte, e la debolezza tutta dall'altra, rendevano l'ingiustizia la cosa più facile e più naturale. La distinzione de' conquistatori e de' conquistati è un flio che, non solo conduce l'osservatore per gli andirivieni dell'istituzioni del medio evoma serve anche a legar quest'epoca con altre, deile più caratteristiche della storia, e che paion le più differenti. Chi stia attaccato a quel fatto, per dir così, maestro, l'indicazioni più leggiere, le tradizioni più succinte de' secoli anteriori all'invasione, giovano qualche volta a rischiarare ia storia de' tempi barbarici, e vicendevolmente questa storia diventa una spiegazione dell'antichità. Non basta : usanze e istituzioni, non più vigorose, ma ancora viventi in tutta Europa, e per sè oscurissime, acquistan luce, se ne vede subito il perchè e l'origine, quando s'attaccano a questo fatto : la formola che lo nega, tronca tutti questi legami di storia e di filosofia.

Questa formola finalmente è stata cagione agli storici, anche i meno creduli, d'affermare e di propagare opinioni le più mancanti di fondamento; e nello stesso tempo ha fatto loro trovar degl'inciampi in que'luoghi della storia, dove la strada sarebbe più piana. Cito un esempio di ciascheduno di questi due effetti; e li prendo, a preferenza, dall'opere del Muratori, e per la sua autorità, e perchè è cosa meno dispiacevole il ribatter l'opinioni di quegli scrittori, de' quali, nel confutarli, si può parlar con un gran rispetto. . Laddove nei primi tempi di questo nuovo regno essi Romani, per attestato di Paolo Diacono, dovevano tertiam partem suarum frugum · Langobardis persolvere 1, nel progresso de' tempi tolta fu questa diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno 2. . Così un fatto di tanta importanza. un fatto non so se più difficile a venir col tempo, o a stabilirsi alla prima, un fatto, che a' tempi stessi del Muratori era ben lontano dall'essere universale in Europa, l'uguaglianza dell'imposizioni per tutti gli abitatori d'un paese, è qui da lui affermato come un fatto del settimo o dell'ottavo secolo; affermato, contro l'uso di quell'accurato scrittore, senza documenti, e solo come una conseguenza di quell'unità ugualmente supposta 3.

<sup>1</sup> Pagare ai Longobardi la terza parte della loro raccolla. Paolo Diacono, lib. 2, c. 32.

<sup>2</sup> Antich. It., dissert. 21.

<sup>3</sup> Un altro scrittore, citato da noi più volte, congetturò che d'un tal fatto si potesse trovare una testimonianza in quelle parole di Paolo Diacono: Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur (lib. 8. cap. 16). « Varie interpretazioni, dice, sono state dagli eruditi proposte su questo oscuro passo: a me sia lecito azzardarne una nuova. La ripartigione qui accennata dallo storico, riguardar non dovrebbe, a mio avviso, le persone, ma gli aggravi delle medesime, così che da quel punto in avanti avessero questi ad essere ripartiti indifferentemente e su gl'Italiani e su 1 Longobardi, i quali cominciavano già ad essere come nazionali della stessa patria, e ciò secondo i principi dell'equità e della giustizia distributiva che, regnando Autari, con altre virtà allignato avevano felicemente in tutti i sudditi; onde sembrava quasi risorta l'età d'oro. Così almeno ce la rappresenta il Varnefridi. » (Antich. longobardico-milanesi, diss. I, § 66). Ma il Muratori, non si può supporre che si fondasse qui su quel passo, poichè altrove l'interpreta in tutt'altro senso. « Pare che accenni che ai popoli italiani fu addossato il peso di mantenere i soldati longobardi, e però li

Il secondo esempio ĉi vien somministrato dal Muratori nella dissertazione XXVI, dove, dopo aver fatto vedere, con le leggi de Longobardi, quanto pochi uomini atti all'armi fossero esenti dal marciare all'esercito, si fa, tra l'altre, questa dilificolta: « Se allora Illala fosse stata al pari d'og-

compartirono fra di loro, » (Annal. 584). E se avesse creduto di poter fondarsi su qualche altro documento, u'avrebbe di certo fatta menzione.

In quanto all'interpretazione dell'altro scrittore, non si saprebbe come fare a discriterla, giacchè, come il lettore ha potuto vedere, non dice nemmeno qual sia la relazione che gli par di trovare tra le parole del testo, e il senso da lui immaginato. Ci si permetta, invece, d'accennare una circostanza che rende ancor più singolare dalla parte sna la supposizione d'un tal pareggiamento tra i vincitori e i vinti. La faceva, questa supposizione, o almeno la dava fuori, nel 1792, cioè nel terz'anno della rivoluzion francese, nno de' motivi più espressi, e degli scopi principali della quale cra appunto d'assoggettare i successori della nazion conquistatrice all'uguaglianza dell'imposizioni. E, lu mezzo al rumore d'una tal rivoluzione, s'immaginava che una cosa simile fosse stata fatta tranquillamente , spontaneamente, dodici secoli prima! - Del resto, ho voluto dire uno de' motivi e degli scopi d'allora, anzi del primo momento; giacchè anche allora ce n'erano già in campo de' nnovi, e di che sorte! Le rivolnzioni . . . ma che dico? come se gnesta si potesse mettere in nu fasclo con l'altre! Una rivoluzione, dirò dunque, nella quale non si questioni solamente dell'uso o delle condizioni del potere, o di chi ne deva essere investito, ma sia messo in questione il principio medesimo del potere, è un gran viaggio, che s'intraprende credendo di non aver a fare altro che nna passeggiata, O, se ci si passa nn'altra similitadine (che è an gran mezzo di dir le cose in breve. col rischio, si sa, di non dirle punto), è una scala, nella quale, staudo giù, si prende per l'ingresso d'nn plano abitabile quello che non è altro che nn pianerottolo; e quando cl s'è arrivati, si scopre nn'altra branca che non s'aspettava, e dopo gnella, nn'altra, e .... e a canoscala. al luogo dove si starà di casa, quando s'arriva? quando, voglio dire, comincia nno stato di cose, alla durata del quale si creda, e che duri in effetto? Ne'singoli casi (giacchè quella rivolnzione, se fu forse la prima del suo genere, non fu certamente la sola), ne'singoli casi, fin che quel momento non è arrivato, lo sa il Signore: in astratto, lo può dire ognano. È quando, in vece di cercare il principio del potere dove non è, cioè in un ente creato, contingente, relativo, qual è l'nomo, iu un ente che, non essendo il principio di sè stesso, non può avere in sè il principio di nulla, sl riconosce, o si torna a riconoscerlo dov'è, cioè nel sno Antore; è quando sia pubblicamente professato, e generalmente ereduto che ogni potere viene da Dio. Cos' è, infatti, il potere di cni si tratta, se non una superiorita? dico nua superiorità di diritto, che si vuole appunto per circoscriver gll effetti delle superiorità naturali o di fatto. E come mai trovar negli nomini il principio di questa superiorità? In alcuni? con che ragione? In tutti? è nn assurdo. Ma appunto, dicouo, appunto perchè nou c' è negli

gidi popolata, il menar tanta gente al campo più danno e confusione avrebbe recato che utilità. · Grave difficoltà senza dubbio, anzi tale da rendere inesplicabili quelle leggi, quando si sia supposto che gl'Italiani fossero ascritti alia milizia, come i Longobardi. Ma la supossizione su cosa è fondata ?

uomini un principio di superiorità, c'è negli uomini il principio dell'uguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorità di diritto. E non s'accorgono che, per quanto la superiorità e l'eguaglianza siano oggetti diversi, anzi opposti, metter negli nomini il principio, tanto dell'una, quanto dell'altra, è, in ultimo, un medesimo errore. Per concepire come gli nomini avessero in loro questo principio d'nguaglianza, bisognerebbe poter concepire che ogn'uomo fosse l'autore di sè medesimo. . E non si potendo questo, bisogna pur riconoscere che gli nomini non possono essere uguali, se non in quanto abbiano ugualmente ricevuto, se non dipendeutemente da Chi gli abbia costituiti tali, e perchè e fin dove gli abbia voluți e costituiti tali. Quindi, nou che quest'eguaglianza sia un principio, non può essa medesima avere la sua ragion d'essere, che in un principio superiore , in ciò di cui si vorrebbe far di meno, per la prima volta. Dicendo che è più facile piantare una città per aria, che stabilire uno Stato senza il fondamento della religione, Plutarco non fece altro che esprimere con una formola generale un sentimento sottinteso in tutti i fatti particolari dell' nmanità. Non che l' umanità e Plutarco conoscessero, nella sua integrità e purezza, la dottrina divinamente espressa in quelle parole di san Paolo : ma negli errori positivi c'è sempre una parte di verità ; e in tutte le false religioni c'era e c'è appunto la parte di verità necessaria alla stabilità d'un potere, cioè la nozione generalissima di qualcosa di superiore agli nomini, e da cui il potere di diritto, quello che si vuole e non si vede, derivi negli uomini. Per questo, gli auspizi del patriziato romano, le caste indiane, la missione di Maometto, tant'altre cose altrettanto o più assurde, hanno potuto servir di fondamento a degli Stati che son dursti discretamente, o che durano ancora. Ma dove ha regnato il cristianesimo, ogni altra religione è diventata come impossibile. Si può sconoscere il vero Autore dell'uomo, e quindi d'ogni diritto nell'uomo; ma riconoscerne nno falso, o de'falsi, può bensì essere il sogno d'alcuni, non il fatto d'un popolo. È il nostro privilegio, o il nostro peso, se non lo vogliamo accettar come privilegio, l'esser messi tra la verità e l'inquietndine. Le circostanze de' diversi tempi e delle diverse società possono certamente render più facile, come più desiderabile, lo stabilimento durevole d'una o d'un'altra forma di potere; ma, ben inteso, quando questa durata sia possibile. E ciò che la rende tale, è il poter associare a quella forma l'idea del diritto; e per arrivare a questo, il mezzo necessario, assolutamente narlando, è il riconoscere il principio del potere in qualcosa d'anteriore e di superiore all'uomo; per noi, il mezzo diventato unico, è il riconoscer questo principio nel Dio predicato da san Paolo. Ho detto: lo stabilimento d'una o d'un'altra forma; chè è appunto uno de'caratteri divini del cristianesimo il non esser legato esclusivamente a nessuna, e

Chi ha detto al buon Muratori che questi avessero disciplinati, fatti cavalieri, mischiati nelle loro file i vinti? N' ha egli trovata la più piccola traccia nella loro storia?

Da queste ultime osservazioni, si può francamente concludere (poca cosa pur troppo) che l'opinione dell'unità politica

uno de' fatti divini del cristianesimo il sostituire alle teogonie particolari... che servirono di fondamento agli Stati delle genti, nna teologia universale, applicabile alie più diverse forme di potere, come alle più diverse condizioni delle società umane, e, nello stesso tempo, efficacissima a corregger 1' nne, e a mutar gradatamente iu meglio l'altre. Che se, anche nel cristiauesimo, alcuni hanno tentato di restringere il diritto dei potere a una · forma speciale ; se a nna tale dottrina hanno applicato ii titoio di diritto divino : se hanno voluto che Oom petere significasse un tal potere esclusivamente, è perchè non c'è abuso di parole che gii nomini non possano fare. Ma è forse più strano l'attribuire una tale dottrina alla Chiesa cattolica, la quale, come incapace, per istituzione divina, di sacrificare l'universalità a nessuna forza particolare di circostanze, d'interessi, d'opinioni, ha costantemente ripudiata e combattuta la dottrina medesima, e con i'insegnamento e co'fatti. Nou fu, credo, nemmeno in un paese cattolico, che si diede la prima voita quei significato alle paroie: diritto divino, e se si volesse cercare qual sia il libro che ha fatto di più per mettere in opore la dottrina anche in un paese cattolico, si troverebbe, credo, che non fu un trattato teologico, ma un poema epico, nel quale non è introdotta se non iu odio del cattolicismo : chè certamente Voltaire non credeva all'inamissibilità del potere, messa da lui per fondamento razionale alia Henriade; ma trovò che quel falso domma poteva servirgli di spada insieme e di scudo, per combatter la Chiesa. Altri poi non sarebbero iontani dal riconoscere in Dio il principio del potere, come d'ogni cosa: solamente non vorrebbero il Dio d'una religione positiva. Ma essi medesimi non sperano molto che questa possa msi diventar la credenza d'un popolo. E hanno ragione; se non che mi pare che la cansa alla quale attribuiscono la difficoltà d'una tale impresa, non sia la vera, Nou è, come dicono, perchè un popojo intero non possa andar tanto avanti neila filosofia: è piuttosto perchè un popolo intero ha troppa filosofia per intendere un Dio autore deli' umanità, col quale l' umanità non abbia nessuna relazione positiva. Non è un concetto puro, elevato, al quale un popolo non arrivi ; è un concetto trouco, che uu popolo rifiuta. Vede bene che in questo concetto non c'è altro di nuovo che una negazione; che quello di cui gli si parla è ii Dio della rivelazione, meno la rivelazione. E se fosse altro, se fosse il merouome che si velesse conservare, non solo smozzicando ii concetto, ma cambiaudolo; la riuscita sarebbe, grazie ai cielo, molto più difficile, e insieme affatto inutile all'intento. Molto più difficile, perchè si tratterebbe di far accettare a de'popoli una credenza positiva intorno alla divinità, senza autorità, senza storia, coutro l'esempio di tutti i popoli; e nna credeuza uova a de' popoii cristiani (foss'auche di soio nome e di sola reminiscenza, che non è, grazie ancora al cielo), contro l'esempio di tutti i popoli cristianide'Longobardi e de'Romani chiude ogni strada e a conoscere, e anche a cercare quali fossero le vere relazioni tra i due popoli.

Ma quali erano queste relazioni?

Qui dovrebbe cominciare la storia positiva, la vera, l'importante storia; qui si sente subito, che la scoperta di quell'errore non è tanto una cognizione, quanto una sorgente di curiosità per chi nella storia vuoi vedere in quante maailere diverse la natura umana si piegli e s'adatti alla soccietà: a quello stato così naturale all'uomo e così violento, così voluto e così pieno di dolori, che crea tanti scopi dei quali rende impossibile l'adempimento, che sopporta tutti i inali e tutti i rimedi, piutosto che cessare un momento; a quello stato che è un mistero di contradizioni in cui la uente si perde, se non lo considera come uno stato di prova e di preparazione a un'altra esistenza.

Appena ammesso il fatto della distinzione delle due nazioni, s'affacciano molt'altre questioni: n'accenneremo qui alcune, per indicar l'importanza di ciò che s'ignora, avvertendo però prima che non siamo in caso di risolverne nessuna.

Qual era, ne due secoli della dominazione longobardica, so stato civile degl'Italiani, superiori certamente, e di molto, in numero alla nazione conquistatrice? Eran essi, come dice il Maffei 1, in vera servitù? Ma in qual grado? O eran rimasti padroni delle loro persone e delle loro proprietà, e la loro dipendenza era puramente politica? Ma com'eran protette quelle? e qual era la forma di questa? Erano state

l'antite all'inteuto, poichè si tratta di trorare il principio del potere in qualcosa di distinto dall'uomo, e di superiore all'uomo; e una divinità distinta dall'uomo e superiore all'uomo; non è più possibile troraria fuori del cristianesimo, pei immagianta fuori del deismo, che de un cristianesimo smozzicato. Quelli poi i quali, trorando, con ragione, il problema insolubile seuza la religione, e nou voleudo accettar la soluzione religione, pretendono di levar di mezzo il problema medesimo; quelli, dico, i quali s'immagianao che una società possa prescindere dal diritto, per eserzi immaginati di prescinderne essi (chè il prescinderne davvero e corevutemente non à possibile neumeno a un uono solo, nemumeno a un sistema fatto apposta per un tal fine).... Ma è ora d'accorgerci che questo, mè son cose da note, nè hanuo che fare ce l'Romani e or L'ongobardi.

l Verona illustrata. Lib. 10, col. 273.

lasciate in piedi l'autorità subordinate che si trovavano aftempo della conquista? E da chi dipendevano? Chi le conferiva? O eran cessate per cagion di quella? E qual fu, in questo caso, il nuovo modo d'azione e di repressione su quel popolo, o su quella moltitudine? Noi sappiamo, o poco o tanto, o bene o male, quali eran ie attribuzioni de rede' duchi, de' giudici longobardi, riguardo alla loro propria nazione; ma cosa erano tutti costoro per gl'Italiani, tra i quali, sopra de' quali vivevano?

Ecco alcune delle tante cose che ignoriamo intorno allo stato della popolazione d'una cosi gran parte d'Italia, per ii corso di due secoli. Si può certamente rassegnarsi a ignorarle; si può anche chiamar frivolo e pedantesco il desiderio di saperle; ma allora non bisogna esser persuasi di posseder la storia del proprio paese. E quand'anche si conosca, e la precipitosa invasione, e l'atroce convito, e l'uccisione a tradimento d'Alboino, le galanterie d'Autari, le vicende di Bertarido, la ribellione d'Alachi e il ristabilimento di Cuniberto, le guerre di Liutprando e d'Astolio, e la rovina di Desiderio, bisogna confessare che non si conosce se non una parte della storia, per dir così, famigliare d'una piccola nazione stabilità in Italia; non glà la storia d'Italia.

Prenda dunque qualche acuto e insistente ingegno l'impresa di trovare la storia patria di que' secoll; ne esamini, connuove e più vaste e più lontane intenzioni, le memorie: esplori nelle cronache, nelle leggi, nelle lettere, nelle cartede' privati che cl rimangono, i segni di vita della popolazione italiana. I pochi scrittori di que' templ e de' tempi vicini non hanno voiuto ne potuto distinguere, in ciò che passava sotto i loro occhi, i punti storici più essenziali, quello che importava di trasmettere alla posterità : riferirono de'fatti; ma l'istituzioni e i costumi, ma lo stato generale delle nazioni, ciò che per nol sarebbe il più nuovo, il. più curioso a sapersi, era per loro la cosa più naturale, pinsemplice, quella che meritava meno d'essere raccontata. Ese fecero così con le nazioni attive e potenti, e dai nome delle quali intitolavano le loro storie, si pensi poi quanto dovessero occuparsi delle soggiogate! Ma c'è pure un'arte di sorprendere con certezza le rivelazioni più importanti,

sfuggite allo scrittore che non pensava a dare una nolizia, e d'estendere con induzioni fondate alcune poche cognizioni positive. Quest'arle, nella quale alcuni stranieri fanno da qualche tempo studi più diligenti, e di cui lasciano di quando in quando monumenti degni di grande osservazione, quest'arte se non m'inganno, è, a'giorni nostri, poco esercitata tra di noi. Eppure el par che si possa dire che ha avuto il suo cominciamento e un progresso non volgare in Italia. Due uomini certamente insigni aprirono in essa due strade che, all'imboccatura, per dir così, posson parere lontane l'una dall'aitra, e affatto diverse; ma che tendono naturalmente a riunirsi in una, in quella sola che può condurre a qualche importante verità sulla storia del medio evo

Uno, l'immortale Muratori, impiegò iunghe e tutt'altro che materiali fatiche nel raccogliere e nei vagliare notizie di queil'epoca; cercatore indefesso, discernitore guardingo. editore liberalissimo di memorie d'ogni genere; annalista sempre diligente, e spesso felice nel riconoscere i fatti, nel riflutare le favole che al suo tempo passavan per fatti, nell'assegnar le cagioni prossime e speciali di questi; esecutore animoso e paziente del disegno vasto e suo, di rappresentare in complesso, e per capi, l'istituzioni, le costumanze, lo stato abituale in somma del medio evo; e qui, come neila storia propriamente detta, sceglitore e ordinatore, per io più, cauto, e spesso sagace de'materiali che si trovavano sparsi in una gran quantità e varietà di documenti, scovati in gran narte da jui : risolvette tante questioni , tante più ne pose, ne sfrattò tante inutili e sciocche, e fece la strada a tant'altre. che il suo nome, come le sue scoperte, si trova e deve trovarsi a ogni passo negli scritti posteriori che trattano di quella materia.

Contemporaneamente ai Muratori, ma in una sfera più aita, meno frequentata, quasi sconosciuta, Giambattista Vico andò in cerca di principi generalissimi intorno alla comune natura delle nazioni. Non si propose d'iliustrare alcun'epoca speciale di storia, ma cercò di segnare un andamento universale della società nell'epoche i epiù oscure, in queile di cui sono più scarse e più misteriose le memorie, o le tradizioni. Volendo per lo più tratare di tempi in cui non vissero scrittori; persuaso che quando gii scrittori apparvero-

l'istituzioni, le credenze sociali erano già tanto modificate. le tradizioni di que' tempi antichissimi gia tanto sfigurate da' nuovi fatti stessi, che non potevano essere rettamente intese, ne trasmesse dagli scrittori; ma persuaso nello stesso tempo, che l'idee di questi, come figlie in parte degli avvenimenti e delle dottrine anteriori, dovevano serbarne delle traccie importanti e caratteristiche, riguardo questi scrittori come testimoni, in parte pregiudicati, in parte disattenti, in parte smemorati, ma però sempre testimoni di fatti generali e rilevanti; e come tali si diede a esaminarli. Facendo poco conto de' loro giudizi, cercò una verità in quell'idee che par piuttosto che trasmettano, come venute da più alta origine; e riflutando le loro conclusioni, stabili delle norme per cavarne di più fondate dalle loro rivelazioni, per dir così, involontarie. Queste norme, si propose di derivarle dalle proprieta della mente umana e dall' esperienza de' fatti più conosciuti : e, certo, quand' anche siano troppo più vaste che fondate, non sono mai d'una fallacia volgare. Si studio di raccogliere da epoche le più distanti l'una dall'altra, da costumi in apparenza disparatissimi, degli elementi simili, ne' punti più importanti della vita sociale; e fu, come delle volte acutissimo, così dell'altre troppo facile nella scelta di questi elementi, strascinato a ciò da quella sua unità di mire intorno allo sviluppo della natura umana. Da' secoli eroici e dal medio evo, dalle leggi e dalle poesie, dai simboli e dal mouumenti, da etimologie qualche volta ingeguose e che sono una scoperta, ma qualche volta arbitrarie e smentite da cognizioni venute dopo di lui ; dai riti religiosi, dalle formole di giurisprudenza, e dalle dottrine filosofiche; da tempi, da fatti, da pensieri, in somma, sparpagliati, per dir cosi, nella vita del genere umano, prese qua e la qualche indizio, che, per dir la verita, nelle sue idee diventa troppo presto certezza. Ma quando, dopo aver dimostrata l'ambiguità, la falsità, la contradizione delle idee comuni intorno allo stato della società in un'epoca oscura e importante, sostituisce ad esse un'idea fondata sur una nuova osservazione de' pochi fatti noti di quell' epoca. quanti errori distrugge a un tratto l che fascio di verità presenta, in una di quelle formole spiendide e potenti, che sono come la ricompensa del genio che ha lungamente meditato! E anche quando, o la scarsità delle cognizioni positive, o 7 amore eccessivo d'alcuni principi, o la fiducia che nasce negl'ingegni avvezzi a scoprire, lo trasporta e lo ferma in opiaioni evidentemente false, e oscure non per profondità, ma per inesstitezza d'idee, e quindi d'espressioni; lascia nondimeno un senso d'armmirazione, e da quasi ancora l'esempio d'un' audacia che potrebb'essere felice con qualche condizione di più: se non v'ha dimostrata, come credeva, una grau verità, vi fa sentire d'avervi condotti in quelle regioni, dove soltanto si può sperar di trovarne.

Osservando i lavori del Muratori e del Vico, par quasi di vedere, con ammirazione e con dispiacere insieme, due grandi forze disunite, e nello stesso tempo, come un barlume d'un grand'effetto che sarebbe prodotto dalla loro riunione. Nella moltitudine delle notizie positive, che il primo vi mette davanti, non si può non desiderare gl' intenti generali dei secondo, quasi uno sguardo più esteso, più penetrante, più sicuro: come un mezzo d'acquistare un concetto unico e lucido di tante parti che, separate, compariscono piccole e oscure, di spiegar la storia d'un tempo con la storia dell'umanità, e insieme d'arricchir questa, di trasformare in dottrina vitale, in scienza perpetua tante cognizioni senza principl e senza conseguenze; e, bisogna pure agglungere. come un mezzo d'evitar qualche volta de' giudizi precipitati: giacche, ne' confini più circoscritti, che palono naturalmente i più sicuri, c'è però il pericolo di non rimanerci 1. E se-

Il II vico (Scienza Nuova, lib. 4: Della custodia degli Ordini), parlando delle due celebri roparioni promulgato da C. Cauleio, sul principio del quarto secolo di Roma, dice che, a quel tempo, i plebei in Roma erano concera straniere. Non dice che tutti gil argomenti dai quali dedanes questo grande, e allora novissimo concetto, sarebbero parai, na avrebbero dovuto pareca al Muzatori ugualmente finodati; dice bena che quelli che i sono, e suon insieme così elevati e fecondi, obbligandolo a considerar più in grande più addettro cosa importi, come esistas, cones i mantegga la cittadianaza in una società distinta da un'altra, e superiore ad essa, quantunque abitante mallo stesso pesse, onn gli avrebbero permesso di credore, ne numeno d'immaginari che i Longobardi e gl' Italiani fossero diventati, alla sordina, e per il corso naturale delle cosa, un poplo solo B, çoss singolare, quei degigidi così diversi erano egualmente contrari alle prime apparenze. Il

guendo il Vico nelle ardite e troppo spesso ipotetiche sue classificazioni, come si vorrebbe andar sempre avanti con la guida di fatti sufficienti all'assunto, e severamente discussi! Ma dopo que' due scrittori, nessuno, ch' io sappia, s'è portato al punto dove possono unirsi le due strade, per arrivare a più importanti scoperte nella storia de' tempi oscuri del medio evo. Riman dunque intentato un gran mezzo, anzi il solo : e perchè non si potrà sperare, che alcuno sia per tentarlo? L'ammirazione per i segnalati lavori dell' ingegno è, certo, un sentimento doice e nobile: una forza, non so se ragionevole, ma comune, ci porta a provare ancor più un tal sentimento, quando gli uomini che ce l'ispirano, sono nostri concittadini; ma l'amm razione non deve mai essere un pretesto alla pigrizia, non deve mai includer l'idea d'una perfezione che non lasci più nulla da desiderare, nè da fare. Nessun uomo è tale da compir la serie dell'idee in nessuna materia; e, come nell'opere della produzion materiale, così in quelle dell'ingegno, ogni generazione deve vivere del suo lavoro, e riguardare il già fatto, come un capitale da far fruttare, non come una ricchezza che dispensi dall'occupazione,

Che se le ricerche le più filosofiche e le più accurate sullo stato della popolazione italiana durante il dominio de Longobardi, non potessero condurre che alla disperazione di conoscerio, questa sola dimostrazione sarebbe una delle pia

facerano supporre altro che due classi di concittadini; il Muratori, con altri, volle de concittadini, dove i nomi indicavano due nazionalità. Senonche il primo arrivò al suo, per dir conì, paradosso con l'avere acutamente e profondamento soservato nelle condizioni di quelle due sotte d'abitatori di l'oma antica alcune differenze essenziali e originarie, cioè tali da non esera nate dalla convienza, ma da dovere averia preceduta; il secondo sderi al paradosso davvero, per essersi fondato invece sopra somiglianne acciorite, e sopra circostanza inefficienti. Certo, areabbe eticocherza, ancor pit della consenza, il dire che a na tal uonon macava il criterio da giudicar racipili mano di volerito, perchè gli mano il volerito, ma l'actio osservare dei gli mano di volerito, perchè gli mano il volerito, con un genere di fatti. La flosofia della storia, che si manifesta così splendidamente nel primo di que giudizi, avvex senza debito molto meno da fare, ma era sugualmete necessaria nel secondo feconde di pensiero che possa offrire la storia. Un'immensa moltitudine d'uomini, una serie di generazioni, che passa sulla terra, sutila sua terra, inosservata, senza lasciarci traccia, è un tristo ma importante fenomeno; e le ragioni d'un tal silenzio possono riuscire ancor più istruttive che molte scoerte di fatto.

#### CAPITOLO III.

# Problemi sulla facoltà lasciata agli Italiani di vivere con la legge romana.

Al Muratori, come s'è detto, e ad aitri, è parsa questa concessione un bel tratto di clemenza, e una prova, tra molte, della dolcezza e della saviezza de' conquistatori longobardi. E questa opinione pare la più universaimente ricevuta da quelli che vogliono averne una sulle cose di que'temoi.

Che scrittori i quali non si stancano d'ammirare l'equità, la sapienza, la previdenza delle leggi de'Longobardi, riguardino poi come clemenza il non averne essi chiamati a parte i vinti, è una cosa che non s'intende così facilmente. Vogliam forse dire che a questi non piacessero, e che a que' buoni vincitori paresse un'ingiustizia il costringerii a ricevere anche un benefizio? Ma perchè non piacevano ai vinti quelle leggi così perfette, così scrupolose, così giudiziose, nel rispettare, nel regolare ogni diritto? Per un cieco affetto all'antica legislazione? o per orgoglio nazionale? o perchè non si confacessero alle loro abitudini, e non s'applicassero ai casi comuni nel loro modo di vivere? dimanierache, ottime per il popolo conquistatore, fossero scarse, superflue, insomma non adattate per essi? Ma non ci hanno detto quegii stessi scrittori, che Longobardi e Italiani erano un popolo solo ? E quale è tra queste ipotesi, che non faccia a'cozzi con quell'opinione?

S'osservi poi che quest'uso di lasciare ai vinti la legge romana non è particolare a'Longobardi; una costituzione di Clotario I la conserva ai Gallo-romani viventi sotto i Fran-



chi 1; le leggi de' Burgundioni, quelle de' Ripuari 2 stabiliscono i casi e le persone da giudicarsi con la legge romana: e per finirla, questo aver lasciato ai vinti, o in perpetuo, o per qualche tempo, l'uso, più o meno esteso, della legge antica, si può dire che sia stata una consuetudine comune de'conquistatori barbari del medio evo. A un fatto così generale convien dunque cercare una ragione generale; e questo ha voluto fare il celebre Montesquieu, La ragione delle diverse legislazioni in un solo paese, la trova nell'esserci state riunite più nazioni, le quali, nella riunione, abbiano voluto e potuto conservare la loro indipendenza e le loro consuetudini 3. Questa ragione spiega benissimo il perche varie nazioni riunite a conquistare un paese, e stabilite insieme in quello dopo la conquista, conservassero le loro leggi particolari; giacchè essendo quelle nazioni uguali tra di loro, o almeno volontariamente associate, non c'era motivo per cui una dovesse ricevere la leggé dall'altra: ma non è una ragione che si possa applicare al vinti. Questi non trattavano, non istipulavano, non venivano a patti: la cagione dell'esser loro stata lasciata la legge antica, bisogna dunque cercarla nella semplice volontà de'vincitori, Intorno a questa cagione arrischieremo una congettura; e sarà pur troppo la sola conclusione di questo discorso; per ora, se alcuno vuol proprio che la fosse clemenza, si rammenti almeno che non si può farne un merito particolare ai Longobardi; convien supporre un'inclinazione, una consuetudine, uno spirito di clemenza in tutti i barbari che vennero a dividersi l'impero romano. Una tat supposizione, del resto, non sarà la più singolare che si sia fatta su quell'epoca.

Ma, per valutare nel nostro caso particolare il grado della clemenza longobardica, ci manca un dato essenzialissimo, cide di saper precisamento in che consistesse il henefizio, cosa volesse dire: vivere con la legge romana. Il senso ovvio e intero di questa frace è inammissibile: bisogna dunque trovarnes uno modificato, e che possa conciliarsi co latti in-

<sup>1</sup> Inter Romanos negotia causarum romanis legibus praccipimus terminari. Chlot. Constit. generalis; Rer. Franc., tom. 1V, pag. 115.

<sup>2</sup> Lex Burgund., cap. 55, 2. - Lex Ripuar., tit. 58, 1.

<sup>3</sup> Esprit des Lois, liv. 28, c. 2.

contrastabili della dominazione longobardica: questo senso non è stato, ch'io sappia, nè proposto, nè cercato finora 1.

Viver con la legge romana aveva certamente per gl'Italiani, quando eran sotto gl'Imperatori, un significato che non ha potuto conservare interamente dopo l'invasione longobardica. Quella legge stabiliva ufizi e attribuzioni, che cessarono per il fatto della conquista; regolava delle relazioni politiche, che furono distrutte da questa. È dunque necessario restringere il senso di questa frase, quando la si applica al periodo di cui parliamo. Ma fin dove restringerio?

In secondo luogo, come si regolavano le nuove inevitabili relazioni tra i Longobardi stabiliti, come conquistatori, nel territorio, e gli antichi abitatori? relazioni, certo, non prevedute dalla legge antica.

Terzo, volendo conoscere con qualche precisione fino a che segno la facoltà di vivere con quella legge, o co'rimasugli di quella legge, fosse un privilegio, una franchigia, un dono, bisogna però sapere al giudizio di chi fesse rimessala legge stessa, per le riforme, per l'aggiunte, per l'interpretazioni: poichė, vogliam noi supporre una legge viva senza un legislatore? una ferrea immutabilità di prescrizioni? regole sottratte a ogni esercizio di sovranità? Questo sarebbe uno strano stato di cose, il quale presenterebbe tante considerazioni e tanti problemi, che la clemenza, quando c'entrasse, sarebbe certamente l'ultima cosa da considerarsi. Ne a spiegare un tale stato si potrebbe addurre, come un fatto simile, la storia o la storiella di Licurgo, che fece giurare agli Spartani di non toccar mai le leggi stabilite da lui; poichè queste creavano generalmente de' poteri, e disegnavano le persone che dovevano esercitarli: erano leggi, come si direbbe ora, costituzionali, che davano i mezzi e le forme

I L'autore dere qui, non tanto sidarre per una giustificazione, quando non la compania de la compania del compan

per fare tutte l'altre leggi, che le circostanze potessero richiedere; ma nel caso degli Italiani sotto i Longobardi, la legge conservata non avrebbe somministrato alcun mezzo. Se c'era dunque sulla legge un potere legislativo, chi n'era investito?

Quarto, di che nazione erano i giudici, che applicavano quella legge?

Ognuno vede quanto queste condizioni dovessero influire sull'esecuzione della legge stessa; e per conseguenza quanto sia necessario conoscere queste condizioni nel caso di cui si tratta.

Di documenti legislativi che possano servire a ciò non abbiamo in tutti gli atti pubblici, da Alboino fino alla conquista di Carlo, che una sola prescrizione sulla maniera d'applicare la legge romana. Ed è una legge di Liutprando, la quale prescrive a' notal che, dovendo fare una scrittura, o secondo la legge longobardica, o secondo la romana, stiano all'una o all'altra delle due leggi; impone il quidrigilt (la muita, il risarcimento) a quelli che, per ignoranza, stipulano cose contrarie alla legge seguita da' contraenti: eccettua i casi. in cui i contraenti stessi rinunziassero alla legge, in qualche parte, o in tutto 1. Questo unico e così digiuno documento fa sempre più sentire quel carattere particolare d'oscurità dell'epoca longobardica in tutto ciò che riguarda i conquistati. In tutte l'aitre leggi barbariche, i Romani sono nominati spesso; qualche volta con distinzioni di gradi, per lo più in circostanze che danno lume per trovar notizie importanti e applicabili a molti casi del loro stato civile e politico: ma negli atti pubblici, ma nella storia de' Longobardi, la popo-

I De scribt hor protections, at qui charlam scrippert, rice ad legem Lanpobardorum, qui apertissina el pene annibus nota et, rice da legem Romanorum, non aliter facciant, mist quomodo in illis legibus consistetur. Nam contre
Lampobardorum legem, aut Romanorum non scribona. Quiet in neceiverient, interropent alice; et ri son polueriat iguas lega plene scire, non scribant iguas
terropent alice; et ri son polueriat iguas lega plene scire, non scribant iguas
si aliquid inter considerate conveneria. El ri unusquique de lega sua discondera
volueria et pacientenia, alque convenionen sinter se perciut, et amba partes consenseriat, stated non repuebtur contra legam, quod amba partes volundare facient. Liutpraad leges, lib. 6, 19.

tazione italiana è talmente lasciata fuori, che le ricerche intorno ad essa spesse volte non conducono ad altro che a nuovi problemi.

Ricapitoliamo ora i quesiti, per vedere quale aiuto per iscioglierli si possa ricavare dalla legge citata di Liutprando, e dov'essa non ne sonministra, da altre induzioni; per veder finalmente se sia lecito venire a qualche conclusione un po' più positiva sulla legge lasciata agli Italiani, e quindi sui molivi di questa concessione.

1.º Quanta parte di legge romana fu lasciata agli indigeni?

2.º Questa legge era per essi la sola obbligatoria?

3.º Chi n'era il legislatore vivo ?

4.º Chi erano i giudici che l'applicavano?

Se si prescinde da queste ricerche, bisogna almeno riconoscere, che quelle parole — Gi Italiani sotto il dominio de Longobardi conservarcno la loro legge — non danno un concetto; ma sono di quelle cortesi parole, le quali, come diceva Mefistofele, si presentano per l'appunto quando manca il concetto.

Į.

La legge citata di Liutprando non par che supponga l'uso della romana, se non ne' casi civili; poichè parla sotamente di contratti e di successioni. Ma siccome li non era il luogo di parlare dell'altre sue possibili applicazioni, così quel si-lenzio non basta a provare che la legge romana fosse abrogata in tutte le disposizioni d'un altro genere. Nelle cause criminali, era in vigore per gl'Italiani quella legge, o erano essi giudicati secondo le longobardiche? E nelle cause criminali tra persone di diversa nazione, come si procedeva ? lis asgaci e attente ricerche delle nostre potranno forse condure altri alla soluzione di questo quesito. Si veda intanto, se una legge del figlio di Carlomano, Pipino, re in Italia de' Franchi e de' Lonzobardi, possa, quantunque posteriore alla conquista di Carlo, e bastantemente imbrogliata, dar qualche lume per i tempi di cui parliamo.

« Secondo la nostra consuetudine, se ci sarà una lite tra un Longobardo e un Romano, intendiamo che, per i Romani, si decida secondo la loro legge. E anche le scritture, le facciano secondo quella; e secondo quella giurino: così gli altri. Quanto alle composizioni (risarcimento pecuniario de' damil e dell'offese), le facciano secondo la legge dell'offeso; e così viceversa i Longobardi con loro. Per tutte l'altre cause, si stia alla legge comune, che fu aggiunta nell'editto da Carlo, eccellentissimo re de' Franchi e de' Longobardi 1. •

Quando Pipino dice : « secondo la nostra consuetudine, » non si vede chiaramente se parli della consuetudine della nazione a cui apparteneva per nascita, o di quella su cui regnava; e quindi non si può sapere se accenni qui una costumanza antica del regno longobardico, o una di quelle che i re franchi v'introdussero. Un'altra strana difficoltà presenta questa confusissima legge. Come applicare alla legge romana la composizione pecuniaria per l'offese ? Tanto le leggi de' Longobardi quanto quelle de' Franchi, discendono a particolari minutissimi su questo proposito: tanti soldi per una ferita alla testa, al petto, al braccio; tanti per un occhio cavato; tanti per un dito, o per il naso tagliato; tanti per un pugno; per avere affrontato uno nella strada 2. Ma guando chi aveva ricevuto uno di questi complimenti, era romano, come poteva l'offesa comporsi con la sua legge, nella quale non c'era, o se si vuole, non rimaneva plù traccla veruna d'una sanzione di tal genere ? S'osservi finalmente che quest'ordinanza di Pipino è scritta così variamente ne' diversi esemplari, che non se ne può nemmeno ricavar la certezza che in essa si stabiliscano le relazioni tra Longobardi e Romani. Dimanieraché non pare che se ne possa sperare alcun lume.

Nella collezione delle leggi de' Barbari 3, fu la prima volta

<sup>1 «</sup> Sicut consuctudo nostra est, ut Langobardas aut Romanus, si crenerit, quod causam intere se habeant, observanus, ut Romani successorsjuxta illorum legem habeant (var.: ut romenus populus successiones corum
juxta sum begem habean). Similiter et ommes propulus successiones corum
suam faciant. Et quando jurant, juxta legem suam jurent. Et alii similiter.
Et quando component, juxta legem ipsias, cujus malam fecerist, componant. Et Langobardos ilios (var.: Langobardus titi) convenit similiter componere. De ceteris vero causus, communi lege vivamus, quam Dommus Carolus, excellentissimus Rex Francorum atque Langobardorum, in edictum
adjunti. \* Pijni Rep. Let 46; Rer. It., tom. 1, par. Il, pag. 124.

<sup>2</sup> Ved. le leggi di Rotari, ed altre.

<sup>3</sup> Leg. Barbar.; tom. 4, pag. 461.

pubblicato un codice col titolo di *Lex Romana*, compilata evidentemente sotto una dominazione barbarica. Pare a primo vista che in questo documento si dovrebbe trovare l'intera soluzione del presente quesito; ma, come la più parte de' documenti di que' secoli, anche questo fa nascere molto più dubbi che non ne dissipi. Due ragioni impediscono di cavarne alcuna conseguenza per i due secoli del regno longobardico: 4.º l' incertezza del tempo, in cui quel codice fu scritto : 2.º il non sapere che grado d'autenticità avesse, nè dove precisamente fosse in vigore 1. Del resto, contiene prescrizioni, le quali certamente non potevane aver forza di legge nell'epoca di cui parliamo ; e, tra l'altre, quella che proibisce, sotto pena di morte, le nozze tra un barbaro e una Romana. e viceversa 2. Che un Longobardo potesse incorrere nella pena capitale, in forza d'una legge romana, è una supposizione indegna, non solo di fede, ma d'esame; e non c'è nemmen bisogno d'opporle la legge di Liutprando già citata. la quale parla degli effetti delle nozze tra un Romano e una Longobarda 3. Un altro titolo di quella Legge Romana contiene prescrizioni per i matrimoni de' senatori 4. Certo, farebbe una bella scoperta chi potesse trovar de' senatori ne' paesi d'Italia posseduti da' Longobardi.

Due cose in quel codice el par che meritino una particolire osservazione: la prima, che non ba testi di legge romana, ma oscure interpretazioni, e queste disposte in una serie non ragionala, prese a caso, scarse, mancanti, tronche, nelle cose più essenziali, e piene a un tempo di superfluit: dimanierache, per intendere come un popolo non avesse altre leggi che queste, bisogna supporlo in uno stato completo di disordine. L'altra cosa da osservarsi sono le parole barbariche di significato legale e importante, le quali provano che anche la parte conservata di legge romana è stata alterata

<sup>1</sup> Vedi la dotta e sensata prefazione al codice stesso. Leg. Barb., tom. 4, pag. 461.

<sup>2</sup> Nullus Romanus Barbara cujuslibet gentes uxorem habere presumat, nec Barbarus Romana sibi in conjugio habere presumat; quod si fecerint, capitatem sententian feriantur. Lib. 3, cap. 14, pag. 479.

<sup>3</sup> Si Romanus homo mulierem Langobardam tulerit, etc. Liutpr. Leg., lib. 6, 74.

<sup>4</sup> Lib. 18, cap. 3.

e modificata dal dominio dei barbari. Nella prefazione fatta a quel codice dal primo editore, ne sono addotti alcuni esempi, « molt'altri si possono vedere nel codice stesso. Tra l'altre cose, c'è nominato il *Fredo*, come una consuetudine 1.

Forse un esame attento della lingua di quel codice, e altre osservazioni sulla sostanza di esso, potrebbero condurre a scoprir l'epoca in cui fu compilato; ma, per fortuna, noi non abbiamo bisogno d'entrare in un tal laberinto: basta al nostro assunto il poter dire che, della legge romana, non rimasero in vigore, se non frammenti, in quella parte d'1talia che fu sottratta all'impero greco dall'occupazione longobardica.

## Η.

Ma quand'anche, dai documenti che si sono accennati. e da altri, se ce n'è, si volesse arguire che gl'Italiani avevano leggi, e civili e criminali loro proprie, per ciò che riguarda le relazioni tra privati, resterebbe da domandare sotto che leggi vivevano per ciò che riguarda le relazioni tra i privati e la pubblica autorità. Documenti che possano condurre alla soluzione del quesito non n'abbiamo, ma se ne può far di meno. Sappiamo che i Longobardi imposero a degl Italianl il tributo della terza parte della raccolta: ecco certamente per questi una legge, che non era nel codice teodosiano. Nelle leggi franciche s'incontrano a ogni passo le prove, per chi n'avesse bisogno, che la nazione vincitrice faceva, quando lo trovava a proposito, delle leggi per la vinta: nelle longobardiche non si vedono, è vero, come in quelle, delle prescrizioni per i Romani; ma sarebbe troppo strano l'argomentar da questo silenzio un'esenzione: piuttosto, accozzando questo fatto con altri, se ne potrebbe concludere, che gl'Italiani sotto i Longobardi conservavano meno

<sup>1</sup> Solveum Judices fretum (ic), Lib. 4, c. 19, Freda o Fredo (da Freder paren della pace, pagamento della sentenza, la quale, fissando la compositione, faceva cessare la Faida (Faida; lo stato di guerra tra l'offeso e l'offessore). Ora si direbba sportula. In tutte le leggi losgobardiche, prima di caltomagno, non è mai, per quel ch'i a obbla potuto vedere, parlato di Freda: la qual cosa potrebbe essere un indizio per credere auel codice d'una età posteriore alla conquisto.

importanza, ritenevano meno la forma d'un popolo, che i Gallo-romani sotto i Franchi. È certo che lo stabilimento d'una nazione sovrana e armata in Italia creò, tra questa e i primi abitatori (poichè non furono scannati tutti), delle relazioni particolari; e queste erano regolate, come si fosse, dai soli vincitori. Quando si dice dunque che gl'Italiani avevan la loro legge, non s'intenda che questa fosse il limite della loro ubbidienza, e una salvaguardia della loro libertà: si badi che, oltre di quella, n'avevano un'altra, imposta da una parte interessata. Il non trovarla scritta, il non conoscerla noi, nemmeno per tradizione, può lasciar supporre che fosse una legge di fatto sommamente arbitraria ed estesa nella sua applicazione, e a un tempo terribilmente semplice nel suo principio.

#### ш.

Che poi la legge romana conservată fosse soggetta all'autorită legislativa della nazione dominatrice, è pi-ttosto uu fatto da accennarsi che un punto da discutersi; che nessuno, credo, ha sognato che gi' Italiani avessero, sotto i Longobardi, conservata, anzi acquistata la facolta e il mezzo di far leggi. Rammenteremo solamente, per un di più, la legge citata sopra, nella quale Liutprando regola l'uso della legge romana, e impone una sanzione penale; e per conseguenza esercita in questo caso, insieme co suoi giudici e con tutti gli altri Fedeli longobardi; nu'azione sovrana su quella legge.

## ıv.

Quali erano finalmente i giudici degl' italiani? • In que' secoli, afferma il Muratori, la diversità delle leggi indusse la diversità anche de' giudici, dimanierachè altri erano Giu-dici romani, cloè periti della legge romana, altri longobardi, aitri franchi, ecc. 1. Non si vede qui chiaramente se il Muratori intenda che l giudici per la legge romana fossero romani di nazione. Sia però quel chi resser si voglia, il documento da lui addotto per provar la diversità de' giudici, non serve

<sup>1</sup> Præf. in Leges Langob; Rer. It, tom. I, par. II, p. 4.

a nulla nel caso nostro. È un piacito del marchese Bonifazio, tenuto nell'anno 1013: dalla conquista di Carlo erano allora passati dugento quarantun anno, pieni di rivoluzioni, o per dir meglio, di continua rivoluzione. Noi, dal vedere questo documento riferito come unlea prova da un Muratori, possiamo invece cavare un' altra conseguenza, cloè che ne' documenti anteriori al 1015 veduti da lui, che aveva veduto tanto, non sia fatta menzione di giudici romani. È ci prendiamo in quest'occasione la libertà d'osservare che le parole: in que' secoli, o le equivalenti, furnou troppo spesso usate anche da queli'inisene scrittore. Comprendendo in quelle parole di troppo ampio significato tutte l'epoche del medio evo, si chiuse più d'una volta la strada a scoprire ciò che c'era di piu importante, cioè la distinzione appunto delle varie epoche, e in quelle li diferente stato della società.

Uno scrittore posteriore al Muratori, dali'avere i Romani conservata la loro legge, argomenta in una maniera plu positiva, che avessero anche giudici della loro nazione. . Dovevanvi dunque essere, dice, e tribunati e giudici italiani. che agl'Italiani rendesser giustizia nelle cause che si offerivano ad esaminare 1. » Non fu forse mai scritto un dunque cosi precipitato, e non si può leggerio senza maraviglia: poiche, dopo la pubblicazione dello Spirito delle Leggi, non pare che fosse lecito passare, per dir così, a canto, senza avvertirlo, a quel fatto capitale delle dominazioni barbariche, la riunione del poter militare e del giudiziario in un solo ufizio, e nelle stesse persone 2. E già il Muratori aveva evidentemente provato che, presso i Longobardi, giudice e conte eran due parole significanti una sola persona 3; e non si può scorrere le memorle barbariche, senza avvedersi subito, che l'autorità di giudicare era riguardata come uno de' più naturali, incontrastabili e importanti esercizi della conquista, della sovranita, del possesso, e quindi come un attributo de' vincitori. Che se in qualche legge, in qualche cronaca longobardica, del periodo di cui qui si tratta, si trovassero queste portentose parole: giudici romani; sarebbe

<sup>1</sup> Tiraboschi, Storia della Lett., tom. III, lib, 2, c, 5,

<sup>2</sup> Esprit des Lois. liv. 30, c. 18. Du double service; e altrove. Antiq., Dissert, VIII.

un fatto da osservarsi, un'anomalia da sp'egarsi 1: ma non è un fatto da supporsi senza alcun dato, e per la sola induzione delle legzi diverse; non è un fatto da supporsi specialmente sotto quella dominazione, la quale, più d'ogni altra, par che abbia levata ogni esistenza politica ai vinit. Un altro srittore, ancor più moderno, credette che avesse sbagliato il Muratori nell'affermare che i conti avevano nfizio di gludici, ecre eltre dimostrar lo sbaglio, dimostrando che la carica di conte aveva attribuzioni politiche e militari 2. Come se, nella maniera di vedere de Longobardi, queste fossero state incompatibili con le giudiziarie; come se anzi l'une e l'altre non fossero state per essi strettimente legate, e confuse nell'idea di sovranità aristocratica e nazionale.

L'errore di questo scrittore è derivato da una sorrente feconda d'errori, già additata, ma troppo spesso inutilimente, dal Vico. Riferir qui le sue spiendide parole, sarà useir di strada un momento; ma qual sarà il lettore che ce ne vodia fare un rimprovero?

• É altra propriété della mente umana, che, ove gli nomini delle cose londane e non conosciute non possono fare niun'idea, le stimano dalle cose loro conosciute e presenti

• Questa degultà a addita il fonte inesausto di tutti gli errori presi dall'intire nazioni, e da tutti i Dotti d'intorno a' Principi dell' Umanità; perocché da'loro tempi illuminati, colti e magnifici, ne' quali cominciarono quelle ad avvertirle, questi a ragionarle, hanno estimato l'Origini dell' Umanità; le quali dovettero per natura essere piccole, rozze, oscurissime 4. »

Anzi, se si guarda meglio, l'opinione dell'autore dell'Autichità Longobardico-milanesi non è neppur fondata sulle cose dei suo tempo; io è appena sull'idea di cio che avrebbe dovuto essere. Nel paese stesso dove scriveva l'autore, in quel quese dove sul dominio longobardico erano passate le repubbliche de' secoli posteriori, Timaneva ancora una traccia di

l Si trovano nel proemio delle leggi de Burgundioni, leggi degne d'osservazione per una singolare tendenza a pareggiare i conquistatori e i Romani.

<sup>2</sup> Ant. Long. Mil., Diss. I, § 64.

<sup>3</sup> Nel frasario del Vico, degnità equivale ad assioma.

<sup>4</sup> Scienza nnova. Lib. 1; Degli Elementi, II.

questa prima consuetudine del medio evo, nelle preturo feudali, in cui il conte, il cavatiere riteneva in titolo l'autorità di giudicare, e la conferiva a un suo mandato. Ancor più presente alle menti, quantunque lontano, doveva essere il fatto delle giustizie signorili, così di fresco, e così clamorosamente abolite in Francia. Anzi non si può dire, anche al giorno d'oggi, che siano totalmente abolite in ogni parte d'Europa.

Ma per concludere Intorno al giudici; quando non si volesse arrivar fino ad ammettere, o che gl'Italiani avessero sotto i Longobardi grado di milizia, o the fossero riguarlati cone indipendenti dalla giurisdizione sovrana di questi (supposizioni egualmente portentose), bisogna dire che i giudici fossero tutti della nazione conquistatrice. Le prove materiali ci mancano; ma, ridotti ad argomenti d'induzione, a congetture, perchè non ci atterremo a quella sola che è in armonia con tutte le nozioni che si hanno del dominio longobardico, a quella che si spiega tanto facilmente col resto della storia, e che a vicenda serve a spiegarlo?

Riepilogando il detto fiu qui, avremo: che una parte della legge romana cadde da se; che la parte di legge conservata non esentuava coloro che la seguivano da ogui altra gin-risdizione del popolo padrone; che la legge stessa rimase sempre sotto l'autorità di questo; e che da esso furono sempre presi i giudici che dovevano applicarla <sup>1</sup>. Ristretta in questi limiti, la concessione di vivere sotto la legge romana e tale che, per trovarme il motivo, non c'è più bisogno di ricorrere alla clemenza. Se ne può dare un'altra cagione, pur troppo più naturale.

Ed ecco finalmente su questo punto la nostra congettura. Tutti i barbari che riuntii in corpo di nazione si gettaronosu qualche parte dell'impero romano, avevano delle legri loro proprie, non scritte, ma tradizionali. Queste, o fossero leggi propriamente dette, o semplici consuetudini, eranonaturalmente fondate sui bisomi, sui co-tumi e sulle lee-

<sup>1</sup> In un'appendice annessa al presente capitolo esporremo alcune osservazioni sugli argomenti addotti dal fu professor Romagnosi nell'opera Dell'indolo e dei fattori dell'incivelimento, per provare che gl'Italiani, sotto i Longobardi, avevano giudici della loro nazione.

di quelli per cui e da cui erano fatte: costumi e idee che in parte sussistono ancora, e che sono così esatlamente descritte nella Germania di Tacito, che qualche volta par di sentirlo parlare del medio evo, qualche volta perfino de' nostri tempi. Portarono i barbari quelle leggi nel paese conquistato, le accrebbero, le riformarono, secondo i novi bisogni, ma sempre con quelle mire generali che abbiam detto. Ora queste leggi, ch' erano l' opera loro, la loro proprietà, perchè le avrebbero comunicate ai vinti? Per tenerli in ubbidienza 9 Ma quelle leggi non erano state fatte con un tale scopo: non regolavano le relazioni da vincitore a vinto, da popolo a popolo; ma da privato a privato, da privato a magistrato. Ecco perchè, nè i Longobardi, nè gli altri barbari obbligarono i vinti-a ricevere le loro leggi. Il perchè poi lasciassero ad essi l'antiche, mi pare ugualmente mauifesto. Assicurati i privilegi della conquista, le relazioni de' conquistati tra di loro diventavano indifferenti ai padroni. Perchè si sarebbero presi l'incomodo di far delle leggi per della gente che, del resto, n'aveva gia ? E come farle? che norma prendere, in una materia, nella quale non erano guidati, ne dalle loro usanze, ne dai loro interessi ? Ognuno sa che non era quella precisamente l'epoca delle legislazioni a priori, e che non s'era ancora trovata l'arte di far le leggi per i popoli (dico leggi davvero per popoli davvero) come le monture per i soldati, senza prender la misura,

Queste mi paiono le cagioni generali dell'essere stata lasciata ai vinti la legge romana: le diverse circostanze in cui si trovarono i barbari ne'diversi paesi occupati, danno poi le cagioni particolari delle varie modificazioni d'una tal concessione.

# APPENDICE AL CAPITOLO III.

Esame de fatti allegati dal professor Romagnosi (nell'opera Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento), per dimostrare che, sotto i Longobardi, pl'Italiani conservarono i loro municipi, ed ebbero giudici della loro nazione.

Nel paragrafo III del capo III della parte seconda, intitolato: In qual senso, rispetto all'incivilimento, considerar si possa il longobardico dominio, il celebre autore scrive cosi: Volendo ridurre a brevi termini la situazione del popolo sotto i Longobardi, pare che i conquistatori abbian detto agl' Italiani: Noi siamo stanziati presso di voi, e voi sarete nostri tributarj e dipendenti, e noi; come statuto vostro, sanzioniamo le leggi romane com cui a voi piace di vivere. Noi lasciamo che i vostri corpi municipali amministrino l'interna economia di cui non sarebbe a noi possibile di occuparci. I giudizi saranno tenuli sotto la presidenza di un giudice da noi deputato, ma col concorso e voto collegiale di vostri sapienti, sia ecclesiastici, sia laici, italiani quando i litiganti siano italiani, e di giudici misti quando la questione si aquiti fra Italiami e Longobardi.

Oso credere che, tra i lettori di quell'opera, nessuno il quale avesse qualche nozione dello stato dell'Italia sotto i Longobardi, sia arrivato a quelle parole: concorso e voto collegiale di sapienti italiani, e: giudici misti; senza provare un vivissimo desiderio di vedere su cosa siano fondate. Dico il desiderio, perchè il passo in cui si trovano, e che abbiamo trascritto, non è, come potrebbe parere a chi lo legga staccato, una conclusione, un sunto di fatti già esposti, ma una proposta affatto nova, e senza relazione con le cose antecedenti. Una nota avverte che le prove di questa particolarità e delle altre qui ricordate si vedranno nel sequente paragrafo. In esso poi, tra le circostanze che mantennero le radici dell'italica civiltà iniziata, e ne associarono l'azione col sussequente ordine di cose, sotto i Longobardi, l'autore pone: La conservazione dei Comuni con la loro economica amministrazione, e: La pubblicità dei giudizi 1 collegiali con assessori votanti nazionali. Un'altra nota contiene la dimostrazione promessa.

Avremmo voluto lasciar da una parte tutto ciò che riguarda la conservazione de' municipi, o, come dice l'autore, de' comuni: questione non punto legata n-cessariamente con la nostra, e di più questione discussa a fondo da uomini dottissimi, e sulla quale gli argomenti addotti nella Nota non darebbero l'occasione di dir nulla di novo e d' importante, anche a chi n'avesse i mezzi. Ma non c'è stato pos-

1 Di questa pubblicità de'giudizi l'autore non fa più menzione. S'inende che noi imiteremo il suo silenzio. sibile. Chè, quantunque nel testo l'autore ponga le due quesiloni come distinte, quali sono in effetto; nella Nota ne fa una sola, riunendo in una dimostrazione comune gil argomenti dell'una e dell'altra: dimanierache, dopo avere nella proposizione enunciala solamente la conservazione de' municipi, nella conclusione mette anche la nazionalità de' giudici. Anderemo dunque dietro alla Nota medesima, trascrivendola a brano a brano, e frammettendoci le nostre osservazioni.

La più parte de 'fatti allegati in essa sono già stati ridotti alla loro vera significazione dall' illustre signor Troya, ma con brevi cenni, come conveniva in un' opera <sup>1</sup> dove tant'altri fatti sono raccotti, con una erudizione non meno ingegnosa che vasta. Noi, proponendoci di trattar solamente di
que' pochi, potremo esaminar più minutamente e la manlera
con cui il Romagnosi gli ha esposti, e le conseguenze che
ha creduto di poterne cavare.

#### NOTA

Nel parlare dei Longobardi ho creduto col Muratori e con altri moderni che sotto al dominio dei Longobardi i Municipi Romani modificati siano rimasti in piedi ed indi conservati e trasmessi alla francese dominazione. La forza stessa delle cose suggeriva questa disposizione, non solamente a motivo dell'inettitudine rozza dei Longobardi all'amministrazione economica comunale, ma eziandio alla niuna yelosia data a loro da quest'oggetto. Se nelle loro leggi prima compilate e dappoi tanto aumentate, e che provvedono in piccoli oggetti, non traviano menzione di gestiomi longobardiche municipali: se i loro legislatori furono così larghi nel lasciare agl'I-faliani le loro leggi civili e religiose, quanto più presumere si deve avere toro lasciato il regime comunale!

#### OSSERVAZIONI

Costretti, come s' è detto, a principiar dalla questione de' municipi, non possiamo a meno d'osservare quanto sia non solo inconcludente, ma logicamente vizioso, l'argomento ca-

I Della condizione de Romani vinti da Longobardi. \$ LIV, LV, CLVII, CXVII.

vato dall'inettitudine rozza dei Longobardi all'amministrazione comunale, per provare la conservazione di quelli. Inconcludente, perchè l'inettitudine impedisce bensi di far bene, ma non di fare in qualsisia maniera; e sarebbe stata una prerogativa singolare de' Longobardi su tutti i barbari e su tutti i civilizzati, quella di non fare se non le cose alle quali avevano attitudine. È cosa c'era poi in quell'amministrazione di così arduo, di così impraticabile per un popolo che aveva pure una forma generale e coordinata di governo, cariche non solo militari e giudiziarie, ma anche amministrative, leggi su tutte queste materie, e che provvedono in piccoli oggetti? E del resto, perchè non avrebbe potuto accomodarla alia sna capacità o al suo genio, due cose che si prendono tanto facilmente l'una per l'altra ? Il vizio logico poi di quell'argomento è d'inchiudere una petizione di principio. Dall'essere i Longobardi inetti all'amministrazione de' municipi, vuoi l'autore inf rire che questi dovessero essere amministrati dagl' Italiani; con che suppone che fossero rimasti in piedi, che è appunto la questione, Egli domanda chi mai, se non gl'Italiani, avrebbe potuto amministrare questi municipi, e lo domanda a quelli i quali dicono che non ce n'era più. Dicono forse una cosa assurda in principio? Un paese senza municipi è forse un' idea contradittoria, e per conseguenza un fatto senza esempio ? Bisognava dimostrarlo, poichè s'aveva a far con gente che non se ne dava per intesa. U piuttosto (giacchè l'assunto sarebbe stato troppo strano, e la questione non poteva cadere che sul fatto particolare) bisognava combattere le ragioni per le quali essi negavano la conservazione de' municipi italiani sotto i Longobardi; non supporla Lo stesso si dica del uon trovarsi nelle leggi menzione di gestioni longobardiche municipali. Cosa si può inferirne? Che questi non avevano gestioni municipali? Sia pure; e poi? Che dunque dovevano averle gl' Italiani ? Si , di nuovo, se fosse dimostrato che qualcheduno le aveva, cioè se fosse dimostrato ciò che si tratta di dimostrare. E la fallacia del ragionamento, come abbiamo già accennato, è passata anche nelle denominazioni, voglio dire in queil' uso promiscuo de' termini municipio e comune, come se fosse cosa intesa che sia tutt' uno; mentre la questione e appunto se i comuni siano stati una trasformazione de' municipi, o un fatto novo.

L'altro argomento, cioè la niuna gelosia data a loro (Longohardi) da quest'oggetto, è fondato su un altro paralogismo, cioè sulta supposizione arbitraria, che i municipi non potessero cessare se non per una sola cagione, mancanto la quale, dovessero necessariamente, per la forza stessa delle cose, rimanere in piedi. E di più questa cagione è enunciata con un termine generalissimo e relativo, e quindi inapplicabile quando non sia determinato l'oggetto a cui si deva riferire. Gelosla di che? Di dominio, questo s'intende; ma per giudicar fin dove slano potuti arrivare gli effetti di questa gelosia, c'è bisogno di sapere di qual sorte di dominio si tratti. Si direbbe che tutte le conquiste procedano in una sola maniera, che tutte vogliano e faeciano tanto e non più; e che quindi, avendo a cercare quali siano state le conseguenze d'una conquista qualunque, nou importi punto di conoscere i fatti speciali di essa. Si direbbe che, in regola generalissima, per la forza stessa delle cose, ogni conquistatore, con una deliberazione ponderata, e per mezzo di leggi, levi al vinti per l'appunto quanto è necessario per istabilire su di essi il suo dominio; e si direbbe di più, che ci sia una sola specie, una sola e universale misura di dominio. Ma, ne questa è la forza delle cose, nè la questione è di quelle che si possano sciogliere con argomenti cavati dalla forza generalissima delle cose, anche vera; si tratta, non delle cose, ma di certe date cose. La questione (cioè quella parte della questione, che riguarda le cagioni) è se i fatti speciali, i fatti legislativi o non legislativi dell'invasione longobardica, del regno di Clefo, della dominazione dei duchi, siano stati tali da poterne rimanere in piedi i municipi italiani; se la specie e la misura del dominio che i Longobardi hanno voluto e potuto stabilire sugl'Italiani, fossero compatibili con la continuazione di quelli. È vero che l'autore vuol confermare quell'argomento con un altro, a fortiori, cavato da fatti positivi; ma lo fa attribuendo a questi fatti un valore arbitrario. Se i loro legislatori, dice, furono così larghi nel lasciare agl' Italiani le loro leggi civili e religiose, quanto più presumere si deve avere loro lasciato il regime comunale! Anche prendendo la questione ne' termini in cui è posta, cioè ammettendo che la distruzione de' municipi non potesse venire che da gelosia di dominio, e d'un dominio meramente governativo, e per opera di legislatori; ammettendo di più chè il non avere i Longobardi arlani proibito con decreti l'esercizio della religione cattolica, hasti par poter dire che lasciarono in fatto agl' Italiani le loro leggi religiose; chi potra mai intendere che le leggi civili, ristrette a relazioni private, e le leggi religiose, non aventi forza materiale d'esecuzione, dovessero dar più gelosia del regime municipale, che costituiva una gerarchia politica, conferiva un potere effettivo, era in qualche maniera una parte del governo ? Anzi una parte importantissima, se si dovesse ammettere ciò che la Nota aggiunge immediatamente dopo, e che passiamo a trascrivere.

### NOTA

Ciò non è ancor tutto. Come osservò il Giannone, i Franchi che succedettero ai Longobardi non sovvertirono il regime che trovarono stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti. Ora che cosa troviamo noi sotto i primi re d'Italia francesi per l'Italia? Leggasi la legge 48 di Lotario, nipote di Carlo Magno, fatta per l' Italia. Che cosa dispone? Che i messi regi depongano gli Scabini (ossia giudici inferiori) malvagi, et cum totius populi consensu bonos eligant. Qui Muratori soggiunge: « Adunque all'elezione degli Scabini concor-« reva il consenso del popolo. Ed essendo eglino stati un « Magistrato particolare del popolo, sembra pure che « questo ritenesse qualche specie di autorità. - Ma « comé poteva il popolo eleggerli se non vi era qualche « ordine o collegio, od università dove presiedessero « Magistrati che regolassero questa faccenda? - Ap-« parteneva anche al popolo il rifacimento viarum, por-« tuum et pontium , e talvolta del palazzo regio , come « apparisce dalla legge 41 del medesimo Lotario. » (Antichità Italiane, Diss. 18).

### OSSERVAZIONI

S'ammetta, dico, come fa la Nota, l'induzione del Muratori; s'ammetta di pin che, a motivo dell'inettitudine rozza dei Longobardi all'amministrazione economica comunale, questa apparteneva agi'llaliani, come vuole la Nota me l'esima; e s'arra che de' magistrati italiani regolavano I elezione degli cabini. Par egli una cossi di poco, e da non dar gelosia ? È vero che la nota chiama quell'amministrazione semplicemente economica; ma l'averla qualificata in una maniera non toglie che la rappresenti in un'altra. È vero che, nel paragrafo seguente, l'autore fa mascere il poter politico de' municipi molto piu tardi: un poter politico, dice espressamente, per l'addictero mai posseduto; ma veda il lettore se il presedere e regolare l'adunauze d'un popolo che da it suo suffragio per la nomina di giudici, sia un'attribuzione economica o politica. È qual era poi questo popolo;

Ma una tal questione, anzi tutta quest'argomentazione sulla legge di Lotario I, vuol essere esaminata più particolarmente e da sè; tanto più che quella legge riguarda direttamente i giudici, che sono l'oggetto principale, non potendo esser l'unico, di queste osservazioni. Lasclamo dunque da una parte la gelosia, e la questione del municipi, che qui c'entrano soiamente per un'induzione del Muratori, e vediamo se da quella legge possano uscire giudici italiani sotto i Loncobardi.

Chi chiedesse sul serio una ragione per poter credere che una legge promulgata da un re di razza franca, cinquanta o più anni dopo la conquista di Cariomagno, attesti un'usanza dell'epoca anteriore, non sarebbe rispondergli sul serio l'addurre l'osservazione generale che: I Franchi che succedettero ai Longobardi non sovvertirono il regime che trovarono stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti. L'osservazioni generali, in materia di storia, possono esser vere, belle, importanti, quando siano ricavate dai fatti; ma non sono il mezzo buono per conoscere i fatti medesimi. Se ne può bensi ricavar delle congetture, ma dopo avere esaurite tutte le ricerche dirette e positive : condizione tanto evidentemente necessaria, che può quasi parere strano l'enunciarla espressamente. Dell'epoca longobardica prima de'Franchi ci rimangono leggi, storie o cronache, atti pubblici e privati; in que' documenti si dovrebbe cercare se ci sia qualche prova o qualche indizio di messi reali delegati a eleggere giudici inferiori, d'un consenso di tutto il popolo a queste elezioni. E si dovrebbe, non solo per veder se si trova ciò che si desidera, ma anche per veder se non ci sono invece indizi o prove del all'elezioni? Per nominar giudici longobardi, i quali non dovevano gludicare che le cause de' Longobardi tra di loro, ci sarebbe voluto il consenso degl' Italiani? Si può egli immaginare una ragione per cui i conquistatori avessero voluta, sofferta una cosa simile? Ma che dico? Sarebbe stato quasi ugualmente strano che avessero preso parle alla nomina di giudici Italiani per el'Italiani. Che il vincitore dia dei giudici al vinti, non c'è nulla di straordinario; ma eleggerli insieme, che conclusione c'è? Se la Nota avesse voluto che Longobardi e Italiani concorressero insieme alla nomina di giudici comuni, non velo come la cosa si potesse ammettere, ma s'intenderebbe. Il consenso dato in comune all'elezione di due ordini diversi e separati di giudici, è una cosa che non si può ne ammettere pe intendere.

Qual altra maniera rimane dunque d'interpretar le parole della legge in un senso favorevole alla tesi? Nessuna, per quello che noi possiamo vedere; meno che, per totius populi consensu, si volesse intenfere: col consenso rispettivo di ciaschedun popolo, dell'italiano, trattandosi di giudici italiani, del longobardo, trattandosi di gludici iongobardi. Ma chi vorrà supporre che il legislatore si sla espresso in una maniera così strana, così ambigua, o piuttosto contraria alla sua supposta intenzione, mentre era così necessario e insieme così facile il distinguere, se fosse stato il caso? Ci voleva tanto a far come Liutprando, che disse: sive ad legem Langobardorum, sive ad legem Romanorum 19 come Pipluo zio di Lotario, che disse: ut Langobardus aut Romanus 29 Ma di più nelle leggl franco-longobardiche, e ln quelle stesse di Lotario, le adunanze del popolo sono menzionate spesso sotto il nome di placiti. Ora, c'è egli in queste leggl, o in qualche altro documento, qualcosa che indichi, o permetta di congetturare due sorte di placiti, gli uni di Longobardi e Franchi, gli altri d'Italiani ? E se nelle leggi puramente longobardiche, c'è pure qualche traccia sicura d'adunanze popolari, c'è egli la minima traccia d'adunanze distinte per le due nazioni?

Sicche, al quesito: Che cosa troviamo noi sotto i primi

<sup>1</sup> Nella celebre legge 37 del lib. 6, già citata alla pag. 154.

<sup>2</sup> Nella legge citata alla pag. 155.

re d'Italia francesi per l'Italia?, e alla soluzione: Leggasi la legge 48 di Lotario, si può rispondere con tutta sicurezza che, per trovare in quella legge de' giudici italiani, quando i litiganti siano italiani, bisogna far come fece il maestro di casa di Giuseppe per trovar la coppa nel sacco di Beniamino: metterceli 1.

#### NOTA

Altro argomento risulta dalle Epistole di S. Gregorio, al tempo di Teodolinda dirette all'ordine, al popolo e al clero di Milano.

## OSSERVAZIONI

Lettere di san Gregorio all'ordine, al popolo e al clero di Milano? E come mai i dotti, i quali hanno fatte così varie e così diligenti ricerche per raccogliere argomenti della conservazione de' municipi romani sotto i Longobardi, non ne

1 Del resto, quella legge non fu fatta originariamente da Lotario, nà per i Longobardi, ma è una delle molte che i re o imperatori franchi in Italia presero dall'arsenale de capitolari e delle leggi franciche; è una di quelle che, dice Lotario medesimo (1. 70), excerpsimus de Capitulare bonæ memorice Avi nostri Caroli, ac Genitoris nostri Ludovici Imperatoris. Si trova infatti, parola per parola, meno alcune varianti puramente grammaticali. nel Capitulare Wormatiense anni 829, di Lodovico Pio, padre di Lotario. La trascriviamo qui da quel Capitolare per intero, attesa la sua brevità. Ut Missi nostri, ubicunque malos scabineos inveniunt, eliciant, et totius populi comensu in loco corum bonos eligant. Et cum electi fuerint, jurare faciant ut scienter injuste judicare non debeant (tit. 2, cap. 2. Baluzii, Capitularia Regum Francorum; Parisiis, 1677, T. I, col. 665. Si veda anche la nota del Baluze, T. II , col. 1113). L'ultimo figlio di Lodovlco, Carlo il Calvo, promulgò poi di nuovo in Francia la stessa legge o , per conservare il termine speciale asato là da' Carolingi, lo stesso capitolo, con questa breve aggiunta in principio: Ut, sicut in capitulis avi et patris nostri continetur, Missi nostri, ubi boni Scabinei non sunt, bonos scabineos mittant, et ubicunque, etc. (Capit. Kar. Calvi, tit. 45: apud Carislacum, ann. 873. Baluz, T. II, pag. 232). I capitoli di Carlomagno, ai quall allude il nipote, sono probabilmente quelli in cai vien prescritto che s' eleggano scabini boni et veraces et mansueti (Capitulare I, ann. 809, cap. 22; Baluz, T. I, col. 466), e quales meliores inveniri possunt (Capit. II ejusd. anni, cap. 11; Ibid. col. 472; inserito da Carlomagno medesimo nelle leggi longobardiche (l. 22), con l'aggiunta: et Deum timentes). Non credo che ci siano capitoli o leggl di Carlomagno che prescrivano anche di deporre gli scabini tristi.

hanno parlato mai? Certo, quella parola ordine, marca, per dir così, del municipio, e a proposito di Milano, farebbe molto per la loro causa. Ma se non n'hanno parlato, è perchè non ce n'è nessuna. Ce n'è una ci preti, ci diacomi e al clero della Chiesa Milanese!, e due altre al popolo, ai preti, ci diacomi, al clero, l'una: della Chiesa milanese, l'altra: milanese 2; che son cose molto diverse. E del resto, per ricavarne qualcosa intorno allo stato delle città italiane sotto i Longobardi, quel titolo, se ci fosse, non hasterebbe punto: ci vorrebbero anche tutt'altre lettere; perchè queste (la prima e la seconda indublitablimente; l'ultima. secondo ogni probabilità) sono dirette, non a Milano, ma a quella parte del clero e del popolo milanese che, all'invasione d'Alboino, s'era rilugiata a Genova, dove non c'eran Longobardi³.

1 S. Greg. Epist. III, 29.

2 Ibid. XI, 4 e 16.

3 È noto che, all'arrivo de'Longobardi, sant'Onorato, arcivescovo di Milano, si rifugiò a Genova, dove morì, e dove risiedettero i suoi successori, Lorenzo II, Costanzo, Deusdedit, Asterio e, probabilmente per qualche tempo, Forte, del quale non rimane altra memoria che il nome (Catalogus Archiep. Mediol.; Rer. Ital. T. I. par. III., pag. 228). La cagione d'un tal silenzio è che, nel tempo in cui sedeva quest'arcivescovo, Genova, con un gran tratto del littorale, fu invasa da Rotari, il guale, secondo la relazione di Fredegario, scrittore probabilmente burgundione e contemporaneo, mise que' paesi a ferro e a fuoco, spogliò e ridusse in servità gli abitanti, e, distrutte le città, ordinò che si chiamassero borghi. « Segno che doveva esser ben forte in collera contra di essi (abitanti), » dice il Muratori (Annali, 641). Noi crediamo che possa esser segno di qualcos'altro, giacchè, nè in questa, nè iu più altre spedizioni eseguite nella stessa maniera da' Longobardi, si vede alcun motivo nè pretesto di collera contro gli abitanti. Ecco il testo di Fredegario: Civitates litoris maris de Imperio auferens, vastat, rumpit, incendio concremans, populum diripit, spoliat, et captivitate condemnat ; murosque earum usque ad fundamentum destruens, vicos has civitates nominare præcepit, Fred. Chron. LXXI; Rer. Fr. T. 2, pag. 440. (Intorno alla patria e all'età di questo scrittore, si veda la dotta prefazione del P. Ruinart alla Storia di Gregorio Turonese, nello stesso volume, pag. 123-128). La sede fu poi ristabilita in Milano dal successore immediato di Forte, san Giovanni il Bono, circa settantasett'anni dopo la fuga di sant'Ouorato.

Ora, la prima delle lettere di cui si tratta, scrittà dopo la morte di Lorenzo suddetto, è relativa alla nomina d'un successore. Con esta risponde Gregorio al tletro milanese stabilito in Genora, che gli aveva scritto d'aver eletto Costanzo: el ecco perchè nel titolo non à nominato il popolo. Latore di questa lettera fa Giovanni suddiacono; al quale, in un'altra lettera (III. 30). Gregorio ordina che vada a Genova, a verifichi la cosa, perchò Dimanieraché, se anche quel titolo ci fosse davvero, non si potrebbe altro che, o dirlo apoerifo addirittura, o spiegarlo col supporre che i milanesi dimoranti in Genova avessero, per quell' attaccamento al passato, e per quella fiducia nell'avvenire, che abbandona così tardi gli emigrati politici,

la lettera del clero non era sottoscritta. « E perchà, » aggiungo, « molti milanesi (sottinendi: laici di morano là, costretti dialla feroria debabari, ecco il popolo nominato nel titolo dell'altre due lettere, « raccogli anche i lor voti; e se concorrono in Costanzo, fallo consacrare dai vescori a cui tocca, con l'assenso della nostra astorità. » Hujus pracepti autoritate sufficiente sufficiente del considera del productiva del considera del moderna del considera del consi

La seconda lettera è relativa all'elezione già fatta del diacono Deusdedit al posto di Costanzo defunto; e ci si troverebbero, se ce ne fosse bisogno. argomenti più che bastanti per credere che non fu indirizzata a Milano. È in risposta a una, con la quale gli elettori avevano informato il papa che Agilulfo, re de' Longobardi, e, come si vede, ancora ariano, aveva loro intimato che nominassero una persona di euo aggradimento; ed ecco cosa dice il papa su questo proposito: « Non vi fate caso di ciò che vi ha scritto Agilulfo, perchè noi non saremmo mai per riconoscere uno che fosse eletto da non cattolici, e principalmente da Longobardi .... Non c'è qui nulla che possa stornarvi dal vostro proposito, nè farvi forza vernna; perchè la yostra Chiesa non ha entrate ne'paesi posseduti dal nemico; ma sono tutte, per la protezione di Dio, nella Sicilia, e in altre parti dell'Impero. » Rtud autem quod voris ab Azilulpho indicastis scriptum, Dilectionem vestram non moveat, Nam nos in hominem qui non a catholicis et maxime a Langobardis eligitur. nulla præbemus ratione consensum... Nec enim est quod vos ex hac causa deterreat, vel aliquam vobis necessitatem incutiat: quia unde possunt alimenta sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari, nihil in hostium locis, sed in Sicilia, et in aliis Reipublica partibus, Deo protegente, consistit. L'avere il re intimato i suoi voleri per lettera, è già un indizio che gl'intimava a persone fuori de'snoi Stati ; il non parlare il papa altro che d'entrate, è nn altro indizio che le persone erano fuori di pericolo; e chi vorrà poi credere che avesse chiamati nemici i Longobardi, se avesse scritto a gente che fosse stata nelle loro unghie? È bensì usanza de' santi di non dir bugie, ma non di dire qualunque verità in qualunque circostanza. Ma l'induzioni sono superflue, quando ci sono le prove. Anche in questa lettera è nominato un latore : Pantaleonem notarium nostrum transmisimus ; e ce n' è anche qui un'altra al latore medesimo, nella quale il papa gli ordina che vada a Genova, e faccia ordinare Densdedit, se l'elezione è stata unanime, e se non c'è alcun impedimento canonico. Experientia tua prosenti auctoritate suffulta, ad Genuensem urbem, auxiliante Domino, proficiscens, Dousdedit conservato là, tra di loro, un simulacro di curia: parvam Troiam, simulataque magnis Pergama .... solatia victis 1.

Ma come mai potè il Romagnosi immaglnare quell' Ordine in titoli dove non si trova? È lecito, anzi conveniente il credere che non gli abbia guardati: la svista sarebbe certamente stata più strana, È, dico, da credere che, trovandoli nella Dissertazione del Muratori 2, citati insieme coi titoli di

Diaconum Ecclesiæ Mediolanensis, si tamen a cunctis electus est, et nihil est quod ei ex anteacta vita per sacros possit canones obstare, Episcopum solemniter faciat ordinari (XI, 3).

L'ultima delle lettere in questione fu portata da Aretusa, « donna chiarissima; » e non ha altro oggetto che di raccomandare che le sia fatta giustizia, sopra alcuni legati lasciati alla famiglia di lei dall'arcivescovo Lorenzo nominato sopra. Latriz præsentium Arethusa, clarissima fæmina, propter causam legati quod ei, conjugique, vel filiis ipsius Laurentius frater noster reverendæ memoriæ Episcopus vester reliquerat, diu est apud nos, ut recolitis, demorata.... Idcirco Dilectionem vestram scriptis præsontibus adhortamur, ut memoratæ mulieri illuc venienti caritatem quam decet Ecclesiæ filios impendatis, et cum auctore Deo Ecclesia fuerit ordinata, id agatis, quatenus causa ipsa, que tempore disturno diluta est, ita sine mora, aquitate servata, debeat terminari, Qui non abbiamo prove materiali da allegare; ma, come abbiam detto, è cosa più che probabile, che questa lettera, la quale porta lo stesso titolo dell'altre, sia stata diretta alle stesse persone. Anzi è la sola cosa probabile : poichè a chi altri si sarebbe ivolto il papa, in una tale occasione? Non s'è egli visto in questa nota medesima, che l'entrate della Chiesa milanese non erano in paesi soggetti ai Longobardi? E chi doveva averne l'amministrazione, se non chi amministrava la Chiesa medesima, e di più era indipendente dai Lougobardi? Come dunque supporre che il papa indirizzasse la sua raccomandata a Milano, in hostium tocis, dove non c'era, nè di che, nè chi darle ciò che le poteva esser dovuto?

1 Virg. Aen. lib. III, v. 349; lib. V, v. 367,

2 È dalla parola populo, la quale, come abbiam visto, si trova realmente in due di que'titoli, che il Muratori credette di poter indurre l'esistenza del municipio in Milano, al tempo di san Gregorio. « Noi troviamo, » dice, « che San Gregorio scrive l'Epistola IV. del lib. XI. Populo, Presbyteris, Diaconis et Clero Mediolamensi, compiagnendo la morte dell'arcivescovo Costanzo, ed nn'altra ai medesimi collo stesso titolo. Se non v'era allora nella Città figura alcuna di Comunità, e di Ordine, sotto qualche Magistrato; chi del Popolo avrebbe ricevuto e letto le Lettere Pontificie, e date le risposte? » Ma bisogna dirlo; non badà l' nomo dottissimo a chi e dove quelle lettere erano dirette. I Milanesi che, costretti dalla ferocia de'barbari, dimoravano in Genova, ecco, ripeto, il popolo a cui scriveva Gregorio. - Ma, - penserà forse qualcheduno, - cosa dovevano dire i Milanesi rimasti a casa loro, di veder trasferita a degli assenti l'elezione del vescovo, e il nome di popolo? - Rispondo francamente per que' Milanesi, non so s'io dica più o meno sventurati degli assenti, che di questo crano contentissimi. Cosa volevanolettere dirette ad altre città, nei quali la parola c'è, l'abbia trasportata da questi a quelli, inavvertentemente, e senza pensare quanto importasse qui la differenza de'luoghi.

Se poi tra quelle città d'Italia alle quali san Gregorio scrisse davvero col titolo: Clero, Ordini et Plebi, ce ne fosse alcuna soggetta in quel tempo al regno longobardico, è cosa molto controversa tra quelli che, come abbiam detto, discu-tono a fondo la questione de municipi. Noi ne facciamo menzione solo per osservare che non sono tatti tali, che l'accen-

infatti, ne'loro vescovi? Prima di tutto, che fossero cattolici, e di nome e di fatto. Ora, ognuno vede quanto la cosa sarebbe stata, non solo difficile, ma rischiosa, con elezioni fatte in Milano, sotto il potere d'una nazione ariana, e di re ariani. Se uno de'migliori s'ingegnava di far paura anche a quelli che non poteva arrivare, quanto più era da temere che avrebbero adoprata la forza dove l'avevano, per far cadere l'elezione sopra uomini cattolici solamente di nome? Ed era da temere egualmente che di questi nomini n'avrebbero trovati. Non so se nella storia ci sia nn solo esempio d'un cattolico, il quale, per servire scaltramente gl'interessi della sua religione, si sia finto, in date circostanze, aderente a qualche eresia dominante, abbia protestato d'aver per essa un gran rispetto: ma, di non cattolici che si siano protestati cattolici , quanti non ne da la storia! Gli eresiarchi medesimi hanno tenuta questa strada, per più o meno tempo, cioè in che speravano, con quell'apparenza, di fare che de'cattolici diventassero eretici, quasi senza avvedersene. E la ragione di questa differenza è facile a vedersi. Non si può aiutare in pessuna maniera la verità, col negarla: l'errore sì; perchè l'unica sua forza sta nell'esser gradevole: e cos'importa che, per acquistar tempo l'abbiate negato, quando, col tempo, vi riesca di farlo gradire? Ecco il perchè que' Milanesi, cattolici com'erano (e si vede dall'ubbidienza mantenuta per circa settautasett'anni ai loro vescovi assenti), dovevano preferire dell'elezioni fatte in luogo sicuro, da persone indipendenti, e in libera comunicazione col supremo e perpetuo conservatore dell'unità cattolica, a quelle che avrebbero potute far essi in circostanze così contrarie.

Del resto, nella dissertazione citata, l'opinione della conservazione de' municipi non è e pressa con una fermerza tale, che sia estatto il dire: Hormitorio col Muratori. Ecco la conclusione di questo scrittore: « Potrebbono queste poche nottrie insianare, che anche ne'secoli prima del Mille anche il Pepolo formasse un corpo non privo di qualche regolamento e Magistrato. « E nella dissertazione latina: In Mis ergo (temporitus) specimento stituod Corporta Popularia videro mità videre, in quo susa esset locus tam Nosibiona, quama pieto, et piu accomentur faciencio, et situire Ministrovimi ordo. Non equivale certamente a credere i sifatti, la discussioni posteriori rodo. Non equivale certamente a credere i sifatti, la discussioni posteriori ratori di non cavava da qualle varamente poche a non ben distinte nuitato una conclusione più risoluta. È una delle questioni che ha messe in vista.

narli semplicemente, quand'anche fossero accennati giusti, sia, come dice la Nota, un argomento.

#### NOTA

Un ultimo argomento ci viene somministrato da una scoperta futta recentemente dal signor Carlo Troya erudito napotetano, e pubblicata nel Giornale ivi stampato dal Porcelli sotto il titolo Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti. Opera periodica di G. R. Napoli, 1831.

## OSSERVAZIONI

L'altro argomento, riguardava esclusivamente i municipi; quest'ultimo e ciò che vien dopo, fino alla conclusione, riguarda esclusivamente la nazionalità de giudici. L'autore, facendo, come s'è accennato da principio, delè dua questioni una sola, ha unite con un nesso verbale cosche non banno alcun nesso logico. Qui dovevamo notare anche il fatto in particolare, affinche il lettore sia avvertito che, fino alla conclusione, la Nota tratta d'una questione sola, e di quella alla quale avremmo voluto poter restringere le nostre osservazioni.

#### NOTA

Dal famoso Codice Cavense esplorato dal Pellegrini e dal Giannone, il signor Troya trasse due leggi ed un prologo del Re lombardo Rachi, ed altre nuove leggi di Astolfo, che mancano alla collezione delle longobardiche leggi. Nella legge X di Rachi si dice: « Proptera « praccipimus omnibus ul debeant ire unusquisque cau « saun habentes ad civitatem suam simulque ad judicem « suun, et nunciare causam ad ipsos judices suos. » La parola omnibus, pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Il dubbio pare tolto dalla locuzione ad civitatem suam unita ad judicem suum. La città indica la sede del tribunale e quindi il circondario giurisdizionale. Il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione.

### OSSERVAZIONI

Sarebbe, certo, una cosa singolare, che l'uomo veramente erudito, citato qui, fosse andato a scovare un documento

che, con due parole, buttasse a terra tutto il suo sistema, fondato su tante riererche e su tanti confronti; e lui non avvedersene. E non sarebbe meno singolare la cosa in sècicle che un fatto di due secoli, e d'un'intera popolazione, e del quale dovrebbero rimaner tante tracce, si trovasse dimostrato accidentalmente e indirettamente, non dal testimonio, ma dall'interpretazione d'alcune parole; la un totius poputi (anzi questo nemmeno interpretato, ma lasciato da interpretare al lettore), qui un suum e un omnibus. Ma se si esamina il documento, non si trova altro di singolare, che l'interpretazione.

La legge X di Rachi (secondo il codice Cavense) è composta di due parli che riguardano oggetti affatto diversi: ne diamo qui, tradotta come si può, quella che ha che fare con la questione presente.

Qualunque arimanno o uomo libero porterà una causa davanti a noi prima d'essersi rivolto al suo giudice, e d'aver ricevuta da lui la sua sentenza, paghi per composizione al detto suo giudice cinquanta soldi. Per ciò ordiniamo a tutti, che ognuno il quale abbia una causa da far decidere, vada alla sua città e dal suo giudice, e gii esponga la sua causa. Che se non gli è fatta giustizia, allora venga alla nostra presenza: chi si farà lecito di venirci prima d'andare dat suo giudice, paghi cinquanta soldi, e se non è in caso...

· Perciò vogliamo che ognuno vada dal suo giudice, e riceva la sentenza che gli sarà data 1.

Può egli esser più chiaro che quel suo tante volte aggiunto a giudice, non c'è per altro, se non perchè la legge parlava ad uomini che non erano tutti soggetti a un giudice mede-

I Si estim nero Arimannua aud liber homo ad judicen suum grius non ambutavert, et juicidium suum de judicer suo non sunceperit, et pot (181) justifikim nan arcepat, sie vemerit ad non groolamare, componat ad ipsum judicem num solidos quinquaginta. Propteres pracegimus omnibus ut debenti ire unuxquique casuam habentes ad vieilatem suum simulque ad judicem suum, et numeriare causum suum ad ipso judices suos. Et si justifiem non recoperint, sunc veninat an notram presentiami: man si quit centre anteo presimgent privaequam ad judicem suum vadat, qui habuerint unde, componant solidos quinquoginta, et qui non habuerint.

Ideo volumus ut vadat unusquisque ad judicem suum, et percipiat judicium suum qualiter fuerli. Nel volume glà citato: Della condizione de Romani, ecc. Ediz, di Milano, pag. 495.

simo? Supponiamo che in tutto il regno non ci fossero stati altro che Longobardi: quel suo ci andava ugualmente. Doveva la legge dire semplicemente: ad judicem, quando le giudicerie (judiciariæ) erano molte ? - Ma, dice la Nota, la sede del tribunale era già indicata dalla parola; ad civitatem suam : dunque l'altro suum aggiunto a judicem deve significare qualcosa di diverso. - S'osservi prima di tutto, che, per poter fare una tale illazione, la Nota ha dovuto staccar dalla legge e riferire quel solo brano nel quale si trova quella locuzione, come la chiama, Ora, il lettore ha potuto vedere che nella legge il suo, aggiunto a giudice, c'è tre volte prima di quel brano, e due volte dopo. E in questi luoghi, cosa indica? S' insiste forse, o si domanda perchè mai la legge avrebbe nominata anche una sola volta la città, quando non fosse stato necessario? Se si rispondesse che l'ha fatto per un di più . potrebbe bastare, lnfatti, non sarebb'egli strano il voler applicare le regola del necessario a un documento nel quale trionfa tanto il superfluo? C'è egli da maravigliarsi che quello scrittore, oltre la persona, abbia indicato anche il luogo ? che abbia detto una volta: vada alla sua città, sottintendendo: non venga a palazzo 1, come aveva detto tante volte: vada dal suo giudice, per opposizione a da noi? Anzi non sono pleonasmi comunissimi ? Se, per esempio, si trovasse che un papa, a chi fosse ricorso inopportunamente a lui, avesse detto: andate alia vostra diocesi, esponete la cosa al vostro vescovo; ci sarebbe ragion di credere che in ogni diocesi ci fossero diversi vescovi per diverse classi di persone?

Ma per dimostrare quanto sia lontana dal vero quell'interpretazione, non c'è bisogno di ricorrere ad argomenti generali, e ad esempi ideali. Abbiamo due leggi lon gobardiche nelle quali si trovano accozzati insleme la città e il giudice, anzi il suo giudice: vediamo cosa n'uscirebhe, a interpretar quel suo nel senso della Nota. Una di queste leggi è di Liutprando: ne diamo qui la parte che fa al proposito, tradotta, diremo di nuovo, come si può. « Se qualcheduno, in qual-

<sup>1</sup> Ad palatiums, come nella legge VI di Rachi medesimo: legge, con la quale il documento in questione ha una relazione singolare, e della quale dovremo parlare tra poco.

sisia città, senza il comando del re, eccilerà una sedizione contro il suo giudice, o farà qualche guasto, o cercherà di scacciare il giudice suddetto; o se altri nomini d'un'altra città faranno lo stesso contro un'altra città o contro un altro giudice, o cercheranno di scacciarlo; chi ne sarà il capo. sla punito di morte, e ogni suo avere ricada al Palazzo » cioè alla cassa del re: « i complici paghino la loro composizione al Palazzo medesimo 1. . L'altra legge è la sesta del nostro Rachi, quella di cui, come s'è accennato or ora, dovremo parlare di nuovo; qui basterà citarne il principio. · Siamo informati che, nelle diverse città, degli uomini malvagi fanno ammutinamenti contro il loro giudice 2. . Se qui. dico, vogliamo intendere il judicem suum nel senso della Nota, ne verrà che la legge non proibiva d'ammutinarsi, se non contro il giudice della proprla nazione; ne verrà che, se un Italiano fosse stato complice o capo d'una sommossa contro un giudice longobardo, e viceversa, se un Longobardo avesse fatto lo stesso contro il supposto giudice Italiano, non era nulla. E s'osservi che la legge di Liutprando prevede il caso d'ammutinamenti fatti contro un altro giudice; ma a chi riferisce queste parole? Agli uomini d'un'altra città. Solamente l'ammutinarsi contro un giudice della propria città. ma non della propria nazione, sarebbe stato un fatto impunito: enando non si trovasse più ragionevole il dire che la legge non n' ha parlato, perchè lo riguardava come un fatto impossibile.

In queste due leggi poi, anche chi non abbia alcuna idea del sistema giudiziario de' Longobardi, vede subito che, in quel sistema, tra città e giudice c'era una relazione speciale; e quindi, che l'accompagnare que' due vocaboli, come era

<sup>1.</sup> It quis sine columina Rogia, in qualiformque civilate combra Judicon sum estitionen leveuvii, aut aliquod nallum feceri, ved evan sine justione expellere quanierii; aut alteri hominen de altera civilate contra aliam civilatem, aut dilum Judicon, ul supra, sine junitone fecerini, aut eum expellere quassierial, hure is qui in capite fuert, animas sue incurrar preciulum, el omnes regina di Palatium devenioni. Beliqui evro homines qui cum illo in malo consentiente fuerti, sunsquisque componati in Palatio guiderigită suns ... Litul, V. 6.

<sup>2</sup> Cognovimus quod per singulas civitates mali homines tanas (? altri codici, citati dal Muratori, hanno: ronas, zaseas, zanas), idest adunationes contra Judicem suum agentes faccins. Rach. 1, 6: Rev. Ft. t. I, P. II, pag. 87.

qualche volta necessario, così poteva accader facilmente anche quando non ci fosse necessità; appunto come s'è detto di diocesi e vescovo, e si potrebbe dire di cent'altre coseMa per chi abbia una qualche idea di quel sistema, e del suo particolare vocabolario, questa relazione è tanto ovvia, che, in verita, non si sa intendere come mai all'autore della Nota non sia venuta in mente addirittura, e in maniera da non lasciar luogo ad altre congetture. Essendo condotti a dirne qualcosa di più , dobbiano per conseguenza chiedere il permesso di rammen nar cose notissime.

Nelle leggi longobardiche anteriori alla conquista di Carlomagno, la parola Judex ha spessissimo (non dico sempre, nerché non sarebbe cosa da affermarsi incidentemente e senza discussione) un significato speciale: indica, non un giudice di qualunque grado, ma, come per antonomasia , il giudice supremo d'un distretto, giudice che aveva sotto di sè altri giudici inferiori, e sopra di sè il re solo. Tra le leggi da cui questo risulta, n'accenneremo una sola, ma espressissima. « Se uno porterà una causa davanti al suo sculdascio, » giudice inferiore, « e questo tarderà più di quattro giorni a fargli giustizia... paghi il detto sculdascio la composizione di sei soldi al ricorrente, e d'altrettanti al suo giudice ... Che se la causa passa la sua competenza, rimetta le parti al giudice suddetto .... E se anche questo non si crede autorizzato a decidere, mandi le parti davanti al re 1. . Le sedi poi di questi giudici supremi, i capoluoghi, come ora si direbbe, delle loro province, chiamate, dal loro nome, judiciaria, erano appunto le città: che è quanto dire, in ogni città non c'era altro che un giudice. Questo risulta già manifestamente dalle due leggi contro i sediziosi, citate or ora: ne accenneremo, per un di più, due altre. « Se alcuno, » prescrive Liutprando, « ha una causa in un' altra città, vada con una lettera del suo giudice, al giudice di quella.... E se questo

<sup>1</sup> St quis causam habuerit, et Sculdario no enm adduserit, et igus Sculdarius justifidm quis utare quaturo din facere suplexerit... componit que Sculdarius solidas VI el cujus causa est, et Judici no solidos VI... St evro tatés causa fuert, que su causa est, et Judici no solidos VI... St evro tatés causa fuert, que que se condicion se substantia causa fuert, que destina en la causa quiem suum... Et si nec Judez deliberare pottuerit, dirigat intra XII dies ambas partes a por senantia Regis... Litta, IV, 7.

non crede di poter dare sentenza, rimandi il ricorrente dalla sua giudiceria, e lo diriga al re 1. • Un'altra legge di Lintprando medesimo prescrive che • ogni giudice faccia fabbricare nella sua città una prigione sotto terra per i ladri 2. •

Ora, cos'ha fatto qui l'autore ? Senza darsi pensiero d'alcuna circo-tanza particolare e positiva, senza metter nemmeno in avvertenza il lettore, ha preso quel judex nel senso generico che ha per noi la parola giudice; e perché, intesa in questo senso, non ha effettivamente alcuna relazione particolare e necessaria con la parola città, ha trovato che nella loro unione ci dovesse essere qualche mistero. Ma trattandosi d'una legge longobardica, ognuno vede che, per escludere da quella parola il senso che le leggi longobardiche le danno almeno abitualmente, ci voleva qualche ragione particolare al caso. Noi, in verità, non sapremmo immaginarne veruna: troviamo piuttosto delle ragioni per credere che, anche in questo caso, non si possa intendere altro che il giudice supremo dopo il re, il giudice unico in ogni città. Infatti, che qualcheduno o molti, saltando irregolarmente quest'ultimo scalino, per dir così, della gerarchia gludiziaria, andassero ad appellarsi al re contro la sentenza d'un giusdicente inferiore, o portassero addirittura davanti al re medesimo qualche causa grave bensi, ma non riservata a lui 3, è una cosa

<sup>1.81</sup> qu'ui sa abla civilate causum habueri, similiter vadat cum epistola de Juficto ad Judicem qu'ui no loco «ci., Et si talis causa fuerit quan deliberare
ménime possit, ponat constitutum, et distringat hominem tilum de sua Jusiciaria,
et faciat intre vigitait dés en prezentia Engle sente. ... Littp. 17, 9. Nell'anlecedante avera detto: 81 homises de moi uno Judice, de duobus tomes Sentdist, causum habueriat, ille qui pulsat vadat cum misso aut epistola de suo
Ridispio ad Illum adium Schielanes, sub quo i ges et cum quo causum haber.

Suidasio ad Illum alium Scuidaem, sub quo ipse est cum quo causam habet... 2 De furibus unusquisque Judex in sua civitate faciat carcerem sub terra... Liuto, VI, 26.

<sup>3</sup> în questi limit, Pabaso non era particolare ai Longobardi. În un capitolare francio di Lodorico Pio è prescriticu qualmente che nessuno s'appilli al re, se non nel caso che non gii sia fatta giustiria dai messi reali red di conti, giudici supremi dopo il re, gii uni straordinari, gii altri ore di darat. Populo autose dictatur at consette de sitie cuista du sor evienmere, nist de 1900 and Missi nostri, aut Comiter sia justitita facere solverini (Ind. P. Capitami SN), cap. 14; Balzu. I., page. 689. Il qual capitolo fu poi insertio da suo figlio Lotario I nelle leggi longobardiche (Rer. It. t. I., part. II., PNg. 155); segno che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anche dopo la legge di Racco che l'abaso durava anc

che s'intende facilmente: non par verisimile che ad alcuno venisse in mente di rivolgersi al re in prima istanza, per fargli decidere le cause che notevano esser di competenza di que' giusdicenti minori. Se anche l'abuso o l'ignoranza fosse arrivata fin là, non si vede perchè la legge non gli avrebbe nominati espressamente, o almeno accennati, come fanno tant'aitre 1, invece di ripeter tante volte quel nome che abitualmente indicava una sola specie di giudice. Ma c'è un argomento ancor più particolare e, dirò così, più aderente al fatto. Abbiamo un'altra legge nella quale si trova la medesima proibizione di ricorrere al re prima d'andar dal quedice, e con la medesima multa, e in parte ne' medesimi termini, e nella quale questo giudice è manifestamente il supremo. Ed è quella legge VI di Rachi medesimo, della quale abbiamo citato il principio poco fa ; legge relativa, come s'è visto, agli « ammutinamenti, che nelle diverse città alcuni fanno contro il loro giudice. . In essa il legislatore viene a parlare delle facolta che ognuno (o, come dice dopo, ogni Arimanno 2) aveva di ricorrere al re, non essendogli fatta giustizia dal giudice: e aggiunge: « Se però quell'Arimanno avra mentito, e trattato frodolentemente, se sarà venuto a palazzo prima d'essere stato davanti al suo giudice, paghera cinquanta soldi, metà al re e metà al suo giudice 3; il quale

<sup>1</sup> Per Sculdais suum, aut Judicem : Roth. 1. 37. Judex, aut quicumque in loco, aut finibus provincies residet. 1d. 1. 209. Judex, aut actor publicus : Liutp. V, 13. Si quis Judex, aut Sculdarius, aut Sculdarius, aut Sculdarius, aut Decanus, etc. Id. VI, 31. Judici, aut ad qualemcumque loci Propositum: 1d. VI, 42: et al.

<sup>2</sup> Intorno alla nozione intera e precisa di questo vocabolo, gli eraditi differiscono in qualche parte: il più noto e il più certo è che comprenderu le qualità d'uomo libero e obbligato al servizio militare. Non credo che alcuno degi scrittori pia risoluta is fare dei due popoli no solo, sia arrivato a dire che la denominazione d'Arimenni possa significare ngualmente uomin longo-bardi e italiana.

<sup>3</sup> Arimanus ille quiclem, si mentitus fuerit et doloss hoc eprit, si onde semerit ad Polatium, quem ad Judici sui vialat funciium, si hubersi tunde componere possit, componat solidos L. medium Regi, et medium Judici suo. El ri salis homo fueri qui non habera undei componere possit, accipial disciplianam, si emandatus fât, et ut alii facere hoc non presumant. Rachis, 1, 6, în fin. Qui o conservata la parte della somalone, che manca nel codice Cavenne. E sono de conservata la parte della somalone, che manca nel codice Cavenne. E sono posta per attestare, se la cossa l'avense hisogno, che alla compositione erato associato l'idee di penalità di correzione e d'esemplo; che il în fac di

è sempre queilo di cui la legge ha parlato fin da principio. Ora, o si vuole che la legge novamente scoperta non sia altro che una ripetizione, un richiamo all'osservanza di quest' altra, e si dovra credere che lo stesso termine abbia nelle due leggi lo stesso significato; o si vuole che sia una legge in parte diversa, e fatta appunto per estendere la proibizione a un maggior numero di casi; e allora come si spiega che il termine sia quel medesimo?

Noi, per diria, non potremmo volere ne l'uno ne l'altro, giacchè crediamo, o almeno sospettiamo fortemente, che quella del codice Cavense non sia punto una nova legge, ma soiamente una nova lezione. E la ragion principale di questo sospetto è che le due parti eterogenee di cui è composta, come abbiamo accennato sopra, non fanno in sostanza altro che ripetere cose già prescritte in due diverse leggi già conosciute e, ció che è più, in due leggi vicine. S'è visto in questo momento quanto la prima parte somigli alla fine della legge VI di Rachi; la seconda somiglia di più, anche materialmente, al principio della VII di Rachi medesimo I.

quella sanzione non era unicamente, come volle il Montesquieu, e nemmeno principalmente, di proteggere l'offensore contro la vendetta dell'offeso. Esprit des Lois, XXX, 20.

1 Per chi desiderasse di fare il confronto intero, traccriveremo qui anche gli altri due testi, principiando dalla seconda parte della legge A del codice Carene. Et hor colonnus at nullus homo persumet couta alterius ad dicentum apprehendere and causare, nici cum notità de vidicie suo, sive canua de vidua aut orphano dicenda: negue, ut diciriusa, de colibertos suos. (Per il significato, o per i diversi e non sempre sicuri significati di questo vocabolo, si veda il Decange nel Glossario, si il Maratori nelle note alle leggi longolardiche. Qui portebbe significare qualmente o amici, o parenti o serri).

Bi quis causam supprehenderit aut causare prassumpserit componat guidrigild:
1840m medietatem regis et medietatem judici suo. Et si judez qui fuerit antequam
cousa alteractur hoc haber epermiterit aut consenserit, componat guidrigild suum.

Teco or all principlo, secondo la lecione courane, della legge VII, o la legge intera secondo un codice (citato dal Muratori ad A. 1), il quale di dei che vien dopo, fa un'altra legge, e forse con ragiona, giacchà rigicarda una materia affatto distinta. Si quai causam alterius apere ant coussore pre-meneri in presentia Regio and Judicite (secopto si Rez and Judice; el idontism delere, de ciduis aut orphania, aut de tali homine qui causam suom apere monibility, compone quincipida susum, medium Regi, èt mediums contra quem cus-mit, 21 si forșam aliquis per simplicitatea suom causam apere necel, contad al placibum, 21 si Rez and Judice providerit quod certus si, tume debent ci dare

E forse anche al lettore parrà più verisimile che un copista abbia fatto d'una coda e d'un capo che si toccavano, un corpo solo, di quello che il legislatore abbia emanata una legge nova per ridire ciò che aveva già detto in due leggi sonarale, e separate con razione <sup>1</sup>.

Se ora ci si domanda perche abbiamo fatti tutti questi raglonamenti sopra un documento, dell'attenticità del quale
credevamo d'aver tanta ragione di dubliare, risponderemo
che, per ciò che riguarda la questione presente, era come
se fosse autentico. Sono di quelle cose nelle quali un copista, levando, aggiungendo, mutando, riman fedele all'originale, perche si trova nelle medesime circostanze dell'autore.
Quell'aggiunta: ad civitatem suam, poteva esser suggerita
tanto a un legislatore quanto a un ampificatore dalla relazione particolare che c'era tra il giudice e la città. Perciò,
in vece di ricusar quel testimonio, abbiamo creduto che convenisse cercar d'intenderlo, confrontandolo con altri testimoni,
la veracità dei quali non è dubbia per nessuno.

Sarebbe più che superfluo l'interrogarne degli altri ancora, ma ce ne troviamo, per dir così, tra piedi uno, da non
poterlo scansare. Per una combinazione curiosa, l'altra legge
di Rachi ritrovata nel codice Cavense (e questa certamente
nova) par fatta apposta per avvertirci di non pensare a Italiani, quando nelle leggi longobardiche troviamo nominati
de giudici, e anche con quel benedetto suo. « Vogliamo e
ordiniamo che ogni arimanno il quale sia chiamato a caval-

Abminom qui cassam igniss agat. Mom si Justa contro hoc consenserit, accepti in his Capitaliti, et non cansaderit, compount guidefigid suum in Palatio Regis. — I due codici modemesi, citati dal Muratori, ad h. I. in vece di: ed plactium, hanno: ad Palatium. Rer. H. t. I. Part. II, pag. 87. Lezione più probabile, giacchè sarebbe, credo, la sola volta che nelle leggi longobar-probabile, giacchè sarebbe, credo, la sola volta che nelle leggi longobar-diche anteriori alla conquista di Carlomagno fosse nominato il plactio: e l'occasioni nos asrebbero manacte, se il plactio fosse stato in uso.

1 Un aitro motiro di dabitar fortemente dell'originalità della lerione Cavense, è l'esserci ripetuta tante volte la stessa cosa, e a un di presso ne' medesimi termini. Non credo che in tutte le leggi longolardiche si trorezebbe un aitro esempio d'una così strana battologia. E tralasciando aitre osservazioni, anche quel saltare una volta dal singolare al pitrale, e così aproposito (debenul ter ad fudicem suum, et munciare causem suum sat sipas judices suo), non pare che posse sesse altro che una storpistarta di ciopsiti.

care col suo giudice, porti con sè scudo e lancla; e il medesimo, se verrà con lul a palazzo. E questo, perche non
sa cosa gli possa sopravvenire, nè che ordine sia per ricevere, o da noi, o nel luogo dove si radumerà la cavalcata 1.
Che, presso i Longobardi, il giudice fosse, nel suo distretto,
il capo della milizia insieme e della giustizla, è cosa nota
e non controversa. E non abbiamo citata questa legge affine
di confermarla, ma perchè la mette, per dir così, in atto.
Se si vuole che nella legge antecedente il judicem suum indichi rispettivamente anche un gludice italiano, bisogna vedere in questa degl' Italiani a cavallo, con lancia e scudo,
che accorrono di qua e dl là, alla chiamata di comandanti
italiani, per andare a qualche spedizione militare. Sotto i
Longobardi I

Non dobbiamo però dimenticare che in quella legge la Nota ha trovato un altro argomento. La parola omnibus pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Ma perche dovremo cercar quello che pare, quando abbiamo quello che èl Quella parola può indicare diverse totalità: perchè ne prenderemo una, come a sorte, senza esaminare cosa richieda il caso speciale? A tutti, vuol dire naturalmente a tutti quelli per cui la legge era fatta. E chi erano quelli per cui la legge era fatta? Quaddo non lo sapessimo da tante parti, e in tante maniere, lo troveremmo nel prologo generale delle leggi di Rachi medesimo: « Abbiamo determinate e stabilite leggi di Rachi medesimo: albiamo determinate e stabilite le cose che convengono alla nazione che c'è confidata dalla

I Ince thaque volumus et stateinus, ut unuaçuique Arimennus, quando cun judice suo caballicurorit, unuaquique per sensigum dobeto priorter sculme rei loscem, et sée gost illum cabalticere. Et si ad padeium cum judice suum venid, similiter facial. Roc autem ideo columne quei succrius est qui el supermisti, aut qualem mandatum succipiat de nos sud de torre istius ubi oporteat hober cabalticapo.... Rachis Lex XI. Ibid. — Nel tradure! Pultima frase siamo andati a tasto. cabalticapo significara probabilmente, secondo l'ocorreaza, e un corpo di cavaliere! e tutto un esercito e una spediziono militare; come, in diversi lenghi el medio ero, le rocci : cabalticatico. Cabalticae. Cuesclesto. Kerselchio. Equistino. Sprictisto. Rocci : cabalticato. Cabalticae. Cuesclesto. Come alcune delle voci sud-este, significaro l'obbigo d'andre all'esercico, come alcune delle voci sud-ette. Caustentes are l'obbigo d'andre al l'esercico, come alcune delle voci sud-ette. Caustentes della Crusca.

Provvidenza, cioè.... si direbbe che prevedesse il pericolo di non essere inteso da qualcheduno do'posteri, « cioè alla cattolica e diletta a Dio nazione de' Longobardi 1. Ecco fin dove si stende, e dove si ferma la significazione di quell'omnifinas.

#### NOTA

Il fatto corrisponde all'interpretazione. In una caust portata avanti Liutprando, re longobardo, pendente fra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo sulla proprietà di certe terre, il Re commise il giudizio a quattro Vescovi e adun Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani, notando che i vescovi sotto i Longobardi erano comiderati sudditi come gli altri, ne godevano di privilegio alcuno. Il Placito ossia Processo verbale di questo giudizio dell'anno 115 si legge in Muratori pag. 451 del Tom. I. Antin. Medii devi, Dissert IX.

## OSSERVAZIONI

Come mai potrebbe un tal fatto corrispondere a una tale interpretazione? Mettiamo pure che il fatto sia, in tutto e per tutto, quale è rappresentato qui. Avremo giudici italiani, e giudici in materia di proprietà, cosa certamente a proposito; ma giudici creati apposta, in una circostanza particolare, per una causa particolare. E cosa ci dava l'interpretazione ? Giudici italiani, anch'essa; ma giudici permanenti, preesistenti alle cause, già conosciuti dai litiganti, giacchè il re non ha avuto bisogno, se non di dire: andate da loro: vadat unusquisque ad judicem suum. Noi non vorremmo che l'esposizione la più semplice, la più propria, la più necessaria dell'argomento paresse una derisione : ma è evidente che per trovar corrispondenza tra quelle due cose, bisognerebbe fare un ragionamento di questa sorte: Dalla legge di Rachi risulta che gl'Italiani avevano giudici propri, ai quali, venendo il caso, potevano ricorrere immediatamente; e questo risulta anche

<sup>1</sup> Christi Jesu Domini nostri et Saleatoris assidue nos convenit pracepta complere, cujus providentia ad regiminis culmen pernenimus; et ipsius auxiliant misericordia, quas Genti nobts commiuse conveniuni, idest Genti Catholica et dilecta Deo, Langobardorum, statuendo pravidimus, Rachis, Prol.

dall'avere il re Liulprando nominata apposta una commissione d'Italiani, per decidere una causa tra Italiani. Ne risulterebbe anzi il contrario; e, non che corrispondere all'interpretazione, un tal fatto potrebbe servire a combatterla. Chi non vede che dall'essere statl, in una circostanza, creati de'giudici italiani, per decidere sulla proprietà di certe terre, e tra uomini che non yodevano di privilegio alcuno, si potrebbe inferire molto ragionevolmente, che non ci dovevano dunque essere i giudici italiani bell'e preparati, che voleva l'interpretazione?

Si dirà forse che, se il fatto non prova ciò che voleva questa, potrà almeno provare un'altra cosa, e una cosa relativa alla questione.

Non lo dirà di certo chiunque badi che la questione è generale, riguarda un complesso di fatti; e che questo è un fatto solo. La questione domanda: c'erano giudici italiani per gl' Italiani?: e questo fatto (sempre supponendolo quale è rappresentato) risponderebbe: ce ne fu in un caso. È vero che la Nota lo chiama il fatto, che è appunto la maniera usata anche per significare un complesso di fatti; ma in questo caso è un abuso manifesto di parole, è un concludere dal particolare al generale, anzl è un cambiare addirittura, e per mezzo d'un articolo, il particolare in generale. So bene che in un fatto particolare si possono trovare argomenti di generalità : ma c'è qui forse qualcosa di simile ? Forse nel placito, o in qualcheduno de'molti altri atti relativi alla causa medesima, non citati dall'autore, è detto o accennato che quella commissione fosse istituita la virtù e per applicazione d'una regola generale praticata in tutte le cause tra Italiani? Non ce n'è il più piccolo cenno, come il lettore può assicurarsene osservando que'documenti. Anzl come mai in que'documenti ci potrebb'essere una cosa simile 9, o chi ma!, se ci fosse, vorrebbe accettarli per autentici? Chi, dico, vorrebbe credere che, quando degl'Italiani avevano una lite tra di loro, i re longobardi nominavano apposta una commissione d'Italiani per deciderla? Sicche il fatto allegato, non essendo altro che un fatto particolare, e non si potendo, senza cader nell'assurdo, riguardarlo come una mostra, dirò così, d'un fatto generale, è indifferente alla questione; e quindi non ci sarebbe bisogno d'esaminarlo. Non intendiamo però di dispensarcene.

A quattro vescovi e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani. Tutti Italiani 9 Con quale argomento, o su quale indizio? La Nota non ne adduce veruno; e, in verità, è una cosa singolare questo dar come prova una nova affermazione. Se l'autore ha creduto che la proposizione - C'erano, sotto i Longobardi, de'giudici italiani = aveva bisogno d'esser dimostrata, come ha potuto immaginarsi che quest'altra = I giudici istituiti in una circostanza dal re Liutprando erano italiani - fosse evidente per se? E se aveva delle ragioni positive per crederla vera, come fa il lettore a indovinarle? Forse il placito allegato? Non c'è, nè in questo, nè in alcun altro de'documenti accennati sopra, una sillaba che si possa riferire alla nazionalità di quegli uomini. Forse i loro nomi? Sarebbe un giudizio incertissimo; giacchè poteva bensi essere un caso raro, ma non era un caso impossibile, nè un caso inaudito, che ad uomini d'una nazione si dessero nomi dell'altra, D'Italiani non so; ma di Longobardi ch'ebbero nomi, o italiani, o almeno non germanici, e usati dagl' Italiani, non mancano esempi, sicuri quanto noti I. E c'era infatti per quelli, come per gli altri barbari, una ragione particolare, cioè quella di dare a' loro bamblui il nome di qualche santo. Ma a ogni modo, nel placito allegato, insieme con Massimo, Specioso e Telesperiano, vescovi di Pisa, di Firenze e di Lucca, troviamo il vescovo di Fiesole, Teudaldo, nome evidentemente germanico 2. Del resto, che de'vescovi fossero

I Come Paolo Diacono, e i due fratelli nominati da lui, Pietro, duea del Friuli , e Orso , duca di Ceneda: unus s' Langobardis nomina Rumichia, qui poter post Patri Ipropiatimorume, et Drai Centensis ducum accitit... (VI, 28). E non è improbabile che al re Desiderio is satato dato questo nome, in onore di san Desiderio di Benevento, martire della persecurione di Diocleziano; e a quell'attro Desiderio, duca franco, di cui Gregorio Turonese racconta le vicende (Hist. V, 36 et al.), in nonre di qualcheduno de vescori santi che avevano già reso celebre e venerato quel nome nelle Gallie. Lo storico citato ora chiama Pacol i re longobardo che succedette ad Autari (X, 3). È errore de'copisti? o sarcèbe mai un soprannome onorevole dato da qualcheduno à Aglilio, dopo la sua conversione?

2 Forse più comme in Francia, dore l'ebbero un figlio del re Clodomero, un re, e quel nipote di Pipino d'Héristol, che fu da lui nominato son successore nella carica di maggiordomo, e altri personaggi di minor fama. È seriito anche Theudosidus, Theodosidus, Theo

italiani, non è, certamente, un fatto notabile; bensì che fossero giudici: cosa che esamineremo or ora.

E del nome del notaio, cosa si può dire? In verità, quel fumeriano non ci pare, nè carne, nè pesce. E infatti, se un italiano o un Longobardo ha mai avuto un tal nome, non fa, di certo, l'uomo di cui si tratta. Questo, nel placito, è seritto Guntheramo; nell'esame de'testimoni fatto da lui, e in un decreto di Liutprando, che conferma il placito (attri documenti pubblicati ugualmente dal Muratori) è scritto: Gun-theram, nome germanichissimo anch'esso i. E con ciò vogdiam dire solamente, che non si vede nè una ragione, nè un pretesto di mettero in un: tutti tiabiamo.

Del rimanente, non su il Romagnosi che trasformò quel nome in Gumeriano: lo trovò così nella Dissertazione IX del Muratori, citata da lui, dove è scappato per errore, o di copista, o di tipografo. La qual cosa ci fa credete che abbia letta solamente questa, e non il placito, dove avrebbe scoperto l'errore. E ciò che ce lo fa creder di più, è l'aver lui detto che il placito si legge in quella Dissertazione medesima, pag. 454 del Tom. I. Ecco cosa si legge in quei luo. go; In Dissertatione LXXIV de Parochiis egregium Placitum evulgabo, habitum Liutprando Rege regnante Anno DCCXV in Tuscia, ubi quatuor Episcopi, una cum Misso excellentissimi Domini Liutprandi Regis nomine Gumeriano Notario, controversiam cognoverunt agitatam inter Episcopos Arretinum atque Senensem. Il placito si legge infatti nella Dissertazione LXXIV (Tom, VI), e dopo il placito, gli atti accennati or ora, e vari altri giudicati posteriori, qualche luno di molto; dai quali apparirebbe che la causa, benchè dec:sa, non fu finita.

harbarici, e. che non di rado s'incontrano anche in un medesimo scritto. In questo caso medesimo, il vescovo che nel haicito è nominato: Themsdadius, c'è sottoscritto: Themsdadius, E nel decreto con cui Listyrando conferma il giudicito de'socori, e ne prescrive l'essecutione, è scritto una volta: Themdueti, e un'altra: Theosadi. Ma variazioni che, per lo più, non alterano essentialmente le radici germanicho de'nomi.

I Anche di questo nome ci sono più personaggi storici presso i Franchi; e Ira gli attri, quel figlio di Coltario I, al quale, nella divisione del regno piètron, toccò la Borgogna, e che in francese fu poi chiamato e si chiama-fontum. Nelle storie del medio e ve à scrittici Gondernaus, Gontromante e, con l'aspirazione gutturale che si trova spesso segnata nell'ortografia de' Tomi franchi: Gontregramius, Ounchéramnus.

Ma da cosa risulta che que' vescovi fossero giudici? Che abbiano giudicato è un fatto 1; ma di cosa giudicarono ? Sulla proprietà di certe terre, dice il Romagnosi. Questo però non è altro che un nuovo argomento, e il più forte, che non vide il placito, ne alcuno degli atti suddetti. Trovo nella Dissertazione che cita, quelle parole: controversiam cognoverunt agitatam : e non essendoci indicato l'oggetto di essa, ne suppose uno, quello che gli parve più probabile. È una supposizione anche la nostra, ma, diremo di nuovo, la più conveniente; giacchè come si potrebbe spiegare che avesse parlato così, se avesse letto il placito, e visto, per conseguenza necessaria, di cosa si trattava 9 Si trattava della giurisdizione spirituale sopra certe parrocchie e monasteri, . Diceva Luperziano, vescovo d'Arezzo: Queste chiese e questi monasteri, con ogni loro oratorio, appartennero, dalla loro fondazione, alia sede d'Arezzo: noi e i nostri antecessori ci abbiamo sempre fatte l'ordinazioni e le cousacrazioni; e per conseguenza devono rimanere soggette a noi Rispondeva Adeodato, vescovo di Siena: Queste chiese e questi monasteri sono nel territorio senese; se ci avete fatte funzioni vescovili, è perchè Siena allora era senza vescovo. Ura devono ritornare a noi, perchè, come

1 Il notaio Gunteramo, come si pnò vedere ne'documenti in cui è nominato non fece le parti di giudice. Nel placito i vescovi dicono: presentem Judicatum nostrum, perpetua firmitate, ne imposterum ex inde inter vos aliqua revolvatur causatio, tibi qui supra, Lupertiane Episcope, per manus suprascripti fili nostri Gunterant (sie) emisimus, in quo pro ampliore firmitate tua propriis manibus nostris subscripsimus; e Gunteramo non c'è sottoscritto. Nell'esame de' testimoni fatto da lui, dice semplicemente; ego Guntheram Notarius in Curte Regia Senensis (senensi) inquisibi ; e infatti è un atto semplicemente preparatorio. Liutprando, nel decreto confermativo, dice: sicut et prefati sancijssimi Patres nostri Teodald, Maximus, Speciosus et Telesperianus Exiscopi per suum Judicatum statuerunt. Pare che Gunteramo sia intervenuto come procurator fiscale; cosa, del resto, che s'accorda col titolo che prende; giacchè Curtis regia significava appunto il fisco (V. Murat. Dissert, 17). Se non m' inganno, abbiamo qui il titolo d'una carica non ancora osservata : Notesi delle corti regie. Probabilmente ce n'era uno in ogni città. Non si possono confoudere col Notaio del sacro palazzo, nominato da Liutpraudo nell'ultima legge del libro secondo: quæ denique universa superius a Celsitudine nostra comprehensa Potoni Notario Sacri Palatii nostri comprehendenda et ordinanda procipimus. Come si vede, l'attribuzioni di questo erano, almeno in parte. d'un ordine superiore, e relative al governo generale del regno.

ho detto, sono nel nostro territorio 1. . La sentenza, che fu in favore del primo, non parla d'altro appunto, che d'ordinizioni e di cresime, di chiese e di batisteri 2; di queste e d'altre cose ugualmente attinenti all'autorità spirituale parlano pure esclusivamente i molti testimoni esaminati da Gunteramo, e il decreto di Liutprando, e gli altri atti posteriori, accennati sopra, e il breve racconto dell'origine della lite, scritto nel 1057 da un Gerardo, primicerio della cattedrale d'Arezzo, e pubblicato dal Muratori negli Annali 3. e finalmente due giudicati anteriori a quello in questione . pubblicati dall' Ughelli nell' Italia Sacra, e ristampati dal Brunetti, nel Codice Diplomatico Toscano 4. Di proprietà di terre non è fatta in veruno di questi documenti (siano o non siano tutti genuini, qui non importa) menzione veruna. Sicchè noi non troviamo qui Italiani giudici d' Italiani, ma vescovi, italiani o no, che giudicano tra due vescovi: troviamo,

1 Dicebat sanctissimus Lupertianus Episcopus frater noster, quod Ecclesia iste suprascriptæ et Monasteria , a tempore Romanorum et Langobardorum regum, ex quo a faudamentis condita sunt, semper ad Sedem sancti Donati Aritio obedierunt, nna cum omnibus Oratoriis suis; et nostrorum, vel Antecessorum nostrorum, ibidem fuit ordinatio tam iu Presbiteros et iu Diaconos, et nostra fuit sacratio semper usque modo, et nos debemns habere. Ad hac respondebat Frater noster Adeodatus Senensis Ecclesia Episcopus · Ve- . ritas est quia Ecclesiæ istæ et Monasteria in territorio Senensi positæ sunt ; vestra ibidem fuit sacratio, eo quod Ecclesia Senensis minime Episcopos abuit. Nam modo ad nos debent pervenere, quia in nostro, ut dixi, territorio esse noscuntur. - Judicatum quorumdam Episcoporum, etc. Mnrat. Antiq. Ital. T. VI, pag. 367.

2 Proinde decretum per Sanctorum Patrum auctoritatem, ut tu, Sanctissime Frater noster Lupertiane Episcope, ipsas suprascriptas Dioceses (parrocchie) et Monasteria cum suis Oraculis (oratòri) abeas absque qualemcumque contaminatione (promiscnità) habere, sicut Antecessores tui a longo tempore habuerunt; et omnis sacratio ibidem per tui oris labia vel Successorum tuorum ibidem proveniat tam in Presbiteris quamque Diaconis vel Subdiaconis, et Baptisma, vel Chrisma per impositionem manuum, sicut Christianæ Religionis est comuetudo, omni tempore proveniat atque fiat. Et nullam faciendi ammodo et deinceps prefatus Adeodatus Episcopus, vel ejus Successores, qui in tempore fuerint, contra te quem suprascriptum Lupertianum Episcopum, vel tuos Successores de prædictis Baptisteriis, Ecclesiis et Monasteriis cum Oraculis suis, aliquando abet facundiam ad loquendum (azione in giudizio), nec ad ibi fontes faciendum, nec Plebes subtrahendum, nec utlam ordinationem infra ipuas Dioceses, finesque corum faciendum, sicut Sanctorum Patrum instituta leguntur. Ibid. pag. 369. 3 Ad ann. 712.

<sup>4</sup> Parte I, num. VI e VII; pag. 426, 429.

dico, de' vescovi a cui è commesso un giudizio, non per ragione della loro nazione, nè di quella delle parti; ma perchè vescovi confinanti, come accenna incidentemente il Muratori 1, e come suggerisce la cosa medesima. Non troviamo, come le premesse dovevano farci aspettare, de' giudici in maleria civite o criminale, ma un giudicato in una materia affatto estranea alla questione, e alla quale-di certo nessun lettore pensava. E possiamo quindi concludere che, se il fatto quale è rappresentato nella Nota non provava punto che ci fossero giudici italiani; li fatto quale risulta dai documenti non prova nemmeno che ce nie siano stati in una circostanza particolare.

È certamente inutile l'osservare quanto sia strano quei; notando che i Vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, nè godevano di privilegio alcuno, a proposito d'una causa nella quale i giudici, se si possono chiamar tali, non lo furono appunto per altro che per esser vescovi. In vece, giacchè abbiamo citate di nuovo quelle parole, osserveremo di passaggio, che deve essere una cosa moito difficile il conciliarle con aitre che si trovano nell'opera medesima, e poco lontano. Dopo la prosopopea de' conquistatori agl'Italiani, che abbiamo riferita al principio di queste osservazioni. l'autore introduce anche il ciero a parlare al popolo, e, tra l'altre cose, gli sa dire: Se vedete le immunità nostre, pensate che i coloni agricoli sono sollevati dal peso delle tasse fiscali, e non soggiacciono che alle prestazioni fisse dominicali. De' vescovi senza alcua privilegio, e un ciero con delle immunità, sono due cose che, per concepirle come una cosa sola, ci vorrebbe un grand'aiuto; e l'autore non fa aitro che dirle, una in un luogo, l'altra in un altro. Certo, non ogni privilegio è anche un'immunità 2; ma ogni immunità, secondo l'intelligenza comune

Liutprando Rege regnante exarrit ejusmodi dissidium, atque ad illud cognoscendum ac dirimendum, directis non semel Regiis Missis, et Episcopis finitimis ad idem judicium accitis, insuedavit, Aut. 1t. T. VI. pag. 367.

<sup>2</sup> Sarebbe, per esempio, un privilegio, e non un'immustita, quello cle può pares attribuito dall'autore al clero, nell'espoca longobardica, con questo parole del § 1V, Cap. 1V, Parte II: La professione, o dirir mejlto. I' rufficio pubblico di Noteio fino ai tempi di Cercio Mopuo dissumpanto di chierici, ciene da quel Monarca levato loro di mano e trasferito intiremente i inici. E in nota: Yeli Antiquettes Medit eri del Murarca (dia. XII. 14.)

del vocabolo, è, per ragione della cosa stessa, un privilegio. Cos'erano dunque queste immunità di nova specie ? Qualcosa di grande, pare; giacchè il clero ha bisogno di scusarsene in certa maniera col popolo, e di rammentargli che la bazza del regime longobardico non era solamente per lui. Ma, di novo, cos'erano? Ecco ciò che sarebbe molto curioso da sapersi, ma che non è facile da indovinarsi. Questa parola: immunità, applicata alle cose ecclesiastiche, si trova forse nelle leggi, o in qualche altro documento longobardico dell'epoca anteriore alla conquista di Carlomagno? Era bene avvertirne il lettore, giacchè sarebbe, se non m'inganno, una scoperta: resterebbe pol da spiegare come queste immunità fossero tutt'altra cosa che privilegi. E perchè poi il clero, volendo rammentare al popolo i vantaggi che li popolo godeva, non parla che de' coloni agricoli? Non si può certamente intendere che, secondo l'autore, non ci fossero più proprietari italiani, ma solamente coloni agricoli: sarebbe troppo li contrario di ciò che vuole, e qui e per tutto. Ma nello stesso tempo non pare che si possa intender altro : giacchè, se l'autore credeva che ci fossero proprietari italiani, come mai avrebbe potuto lasciarli fuori qui? come dimenticare che il non pagar tasse fiscali, dato che, con quella condizione, fosse un sollievo, lo era principalmente, se non esclusivamente, per loro? Di più, le prestazioni fisse dominicali non si possono riferire ad altro che al celebre e disputato passo di Paolo Diacono: per hostes divisi, ut tertiam partem frugum suarum Langobardis persolverent 1; giacche queste sole si potevano considerare come sostituite alle tasse fiscali. Ora, il dire ch'erano a carico de' coloni agricoli, è un dire di nuovo che non c'erano più proprietari

pac 664. Pare, dico, che qui non si possa intender altro se non che, prima di Carlomagno. i cherici soli polessero esser notal. Ma ecco ciò che dico il Muratori nel luogo citalo: Negue ao co manere abstandano Clerici, Sobilamoni. Diaconi, alque Preshperi... Veramo Carsio M. visum as minime decre Socrolos simunodi curoma, a priodade in Leys 95 Lampobard. Istatti, ul nullas Preshpter Chartam scribat, ueque conductor existat suis senioribus. Non era duque l'unglaci di notato disimpopanto dai cherci; ma solamente qualchedum di loro l'esercitava; e non potera esser trasferito, no indiremente, nò in al-cana maniera di isci; che l'averano esercitato sempre.

<sup>1</sup> De gestis Langob., lib. II, cap. 32.

italiani. Anche il dare a quel tributo il nome di prestazioni dominicali, è quanto dire (se le parole hanno un valor) che i Longobardi, a cui si pagavano, erano diventati i padroni de' fondi. O quelle parole messe in bocca al clero hanno un senso ben profondo e superiore all'intelligenza comune, o bisogna dire che non ne abbiano nessuno.

# FINE DELLA NOTA

Da ciò lice conchiudere che i Comuni italiani godevano la franchigia di avere giudici propri eletti o prosentati da loro, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re lombardi, e questi furono dopo gli Scabiul, de'quali parla Lotario, da eleggersi totius populi consensu, corrispondenti agli Scullasci longobardi.

## OSSERVAZIONI

Nel ribattere apertamente, come abbiam fatto, asserzioni e ragionamenti d'uno scrittore di gran fama, c'è nato più volte il dubbio di poter essere da qualche lettore tacciati d'irriverenza. Se ciò fosse accaduto, non avremmo a far altro per la nostra giustificazione, che allegare un principio incontrastato e incontrastabile, cioè il diritto comune a tutti gli uomini, d'esaminare l'opinioni d'altri uomini, senza distinzione di celebri e d'oscuri, di grandi e di piccoli. Fu anzi, ed è forse ancora opinione di molti, che il riconoscimento d'un tal diritto sia stata una conquista e una gioria di tempi vicini al nostro: cosa però, che ci par dura da credere, perchè sarebbe quanto dire che il senso comune non sia perpetuo e continuo nell'umanità, ma abbia potuto morire in un'epoca, e resuscitare in un'altra: due cose, delle quali non sapremmo quale sia più inconcepibile. S'è bensi creduto in diversi tempi, che l'autorità, ora d'uno, ora d'un altro scrittore, costituisse una probabilità eminente; non s'è mai creduto (meno il caso non impossibile, ma che non deve contare, di qualche pazzo, ma pazzo a rigor di termini) che fosse un criterio infallibile di verità. Quel celebre e antico: amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas, non fu che una formola particolare e nova d'un sentimento universale e perenne: formola più o meno ripetuta d'allora in poi, ma non mai rinnegata. Esagerando.

come si fa qualche volta, gli errori de' tempi passati, ci priviamo del vantaggio di cavarne degl'insegnamenti per noi: ne facciamo de' deliri addirittura; e allora non si può cavarne altro che la sterile compiacenza di trovarci savi; se guardando più attentamente, vedessimo ch'erano miserie, potremmo esserne condotti a osservare che abblamo bisogno anche noi, o di preservarcene, o di curarcene. No, non si dichiarava espressamente infallibile uno scrittore; ma si chiamaya a buon conto irriverenza, temerita, stravaganza, il trovar da ridire alle sue decisioni, senza voler esaminare con che ragione si facesse. Non era un delirio, era una contradizione; ed è appunto d'una contradizione di questo genere, che abbiamo paura. Chè, se i tempi moderni non hanno inventata quella libertà sacrosanta, non hanno nemmeno distrutta quella schiavitù volontaria. Come mai levar dal mondo, rendere impossibile cio che non è altro che l'abuso e l'eccesso d'un sentimento ragionevole? giacche chi vorrebbe negare che il giudizio d'una mente superiore alla comune costituisca una probabilità ? Può dunque ancora, come in qualunque tempo, nascere il bisogno di ricorrere a quel principio, per prevenire de' rimproveri non meritati, e di rammentare che i grandi scrittori ci sono dati dalla Provvidenza per ajutare i nostri intelletti, non per legarli; per insegnarci a ragionar meglio del solito, non per imporci silenzio.

Vogliam forse dire con questo che ai grandi scriitori, oper tenerci a un ordine di fatti molto più facili da verificarsi, agli scriitori di gran fama, si possa contradire senza riguardo veruno? Dio liberi! Ce ne vuole con chi si sia, tanto più con loro; perchè cosè quella fama, se non l'assentimento di molil? e se si può ingannarsi nel dar torto a chi si sia, quanto più a uno il quale molti credono che veda più in la e più giusto degli altri? Si deve dunque in questi casi usare un'attenzione piu scrupolosa per accertarsi che non si contradice senza buone ragioni; si deve, non già esprimere meno apertamente un giudizio che, più si guarda, più si trova fondato, ma limitario più rigorosamente che mai dia causa trattata, e se, come appunto in questo caso, non s'è esaminato altro che un brano d'un'opera, guardarsi più rigorosamente che mai dia ogni parola che esprima un giudi-

zio sull'opera intera, molto più sull'autore. Ed è appuntoper avere strettamente osservatè queste condizioni, che crediamo d'aver conciliati i riguardi particolari dovuti alla fama con l'uso legittimo d'una liberta che è sempre un diritto, e qualche volta un dovere; è, dico, per ciò, che, accettando di buona voglia la taccia (se è taccia) di balordaggine, quando, con tutta la nostra ditigenza, ci fossimoingannati, protestiamo contro l'accusa possibile d'irriverenza.

Diremo di più (cose ugualmente vecchie, ma opportune), che l'autorità d'uno scrittore, non che essere un impedimento ragionevole al contradirgli, u'è anzi un ragionevole motivo. Certo, se gli argomenti che abbiamo esaminati si trovassero in un libro dimenticato d'uno scrittore osciro, non ci sarebbe da far altro che lasciarceli stare: la fama dell'opera e dell'autore è, in questo caso, la sola cosa che possa dar peso all'errore, e quindi motivo alla confutazione. Non si dica che sono questioni di poca importanza: la critica anderebbe contro il celebre autore che ha creduto di doverle trattare. E a ogni modo, per quanto una verlia sia piccola, è sempre hene sostituirla all'errore; chè, se una materia è tale che l'averne un'idea giusta sia poca cosa, che sarà l'averne un'idea falsa?

Ma, del resto, c'è un altro motivo, e il più forte ne casi appunto in cui l'errore non cada in una materia importante; ed è che negli scrittori di gran fama tutto può diventare esempio. Ora, la maniera con cui il Romagnosi ha trattato quel punto di storia, sarebbe bensì molto facile, ma tutt'altro che utile da imitarsi. Indipendentemente dagli errori materiali, non è bene che, sull'autorità del suo nome, si creda che, con qualche ritaglio di documento, trovato, per dir così, nella cenere, con l'interpretazione di qualche parola presa isolatamente, separata dal complesso de' materiali, con delle sintesi sostituite alla ricerca de' fatti, sintesi non discusse, ma poste semplicemente come osservazioni d'un altro scrittore, e nemmeno precise, si possa ridurre a brevi termini la situazione d'un popolo, in un'epoca caratterística, come quella della convivenza d'un altro popolo nello stesso paese, per effetto della conquista; o, per dir meglio, in un'epoca qualunque, giacchè tutte l'epoche sono caratteristiche, e que' mezzl non sono buoni in nessun caso. Non voglimo

certamente negare (e sarebbe negare uno de' più manifesti, come de'pin felici effetti dello studio) che si possa qualche volta con una notizia, anche piccola riguardo a sè, dare un auovo lume a un complesso intero, ne che ciò riesca più facilmente ai grand' ingegni. Ma riesce quando s'abbia presente quel complesso, quando s'abbiano li raccolte e preparate le cose che devono ricever quel lume. E infattl, vedete come quelli a cui riesce davvero si diano premura di farvi osservare le relazioni della loro scoperta con questa e con quella parte del complesso, col complesso intero, di dimostrarvi prima di tutto come essa s'accordi con ciò che già si sapeva di certo, e poi come lo rischiari e lo accresca. I grand'ingegni corrono dove noi altri non possiamo se non camminare; ma la strada è una sola per tutti: dal noto all'ignoto. La prerogativa di veder più lontano degli altri non è una dispensa dal guardare. Il poco può servire, in qualche caso, a spiegare un tutto, ma non mai a farne le veci; e quando nou s'attacca al molto, il poco, o non è altro che ciò che tutti sanno, o risica molto d'esser cose in aria. E questo, in ogni materia come nella storla, perchè il metodo, in ultimo, è uno per ogni cosa. La verità e l'errore hanno due maniere di procedere opposte e costanti, qualunque sia l'oggetto: sono come due orditi hen diversi, sui quali si possono tessere due indefinite varietà di tele. Quindi gli errori di metodo sono sempre gravi, quando ci sia pe-ricolo d'imitazione. Certo, non può esser altro che un piccolissimo inconveniente l'ingannarsi sulle questioni puramente storiche, trattate dal Romagnosi ne'luoghi che abbiamo esaminati; ma se la maniera con cui le ha trattate venisse, e per la sua facilità, e per la fiducia che ispira l'esemplo, applicata a materie importanti e feconde di conseguenze pratiche, produrrebbe naturalmente inconvenienti proporzionati a quell'importanza medesima,

Dopo aver giustificata la libertà che abbiamo usata fin qui, dobbiamo usarne ancora un momento nell'esaminare la conclusione che abbiamo trascritta. Se fosse veramente una conclusione, non avremmo a far altro che rimettere il gludizio a chiunque abbia avuta la pazienza di leggere queste osservazioni; ma c'è qui qualcosa di parlicolare, e che ue richiede una nova. Per conclusione, in materia di ragionamenti,

s'inten le sempre qualcosa che risulti da ciò che s'è dimostrato e, per conseguenza, trattato. Ora noi troviamo qui una proposizione nova, inaspettata, che salta fuori non si sa di dove, cioè che ali Scabini, de'auali parla Lotario, fossero corrispondenti agli Sculdasci longobardi. È forse una di quelle cose note e certe, che, all'occorrenza, basta rammentare? Tutt'altro. Se non c'inganniamo, fu messa la prima volta in campo dal Sismondi, il quale l'affermò incidentemente, e senza prova veruna, in due luoghi della Storia delle repubbliche italiane. In una nota a un passo dove tratta del governo de're Carolingi in Italia, dice: « I re de' Franchi usarono di preferenza il nome di Scabini o Schöppen, e i re longobardi quello di Sculdaesi (Schulteiss) 1. . E altrove, parlando de' municipi e d'Ottone I: « Le città avevano sempre avuti de'magistrati popolari, chiamati Schulteiss dalle leggi de'Longobardi, e échevins da quelle de Franchi 2. . Dopo il Sismondi, non so se d'una cosa simile abbiano parlato altre che due scrittori, cioè: il Romagnosi che l'ha presa probabilmente da lui, giacche par più difficile che due intelletti arrivino, l'uno indipendentemente dall'altro, a un punto dove nessuna strada conduce; e il sig, de Savigny, il quale dice solamente, in fine d'una nota: « É un'idea infellcissima quella del Sismondi, che gli Scabini de' Franchi fossero lo stesso che gli Sculdaesi de'Longobardi 3. . E non c'era blsogno di più in un libro, nel quale essendo trattato degli uni e degli altri, quell'asserzione gratuita si trovava già confutata implicitamente. E per confutaria pienamente anche qui, senza entrare in una lunga discussione, basterà accennare due delle principali e più incontrastabili differenze che correvano tra quelle due specie di gludici.

Prima differenza: gli Scabini de'quali parla Lotario giudicavano collegialmente. È una cosa riconosciutissima; e nondimeno, per non lasciaria affatto senza prove, rammenteremo due leggi di Carlomagno, nella prima delle quall, prescrivendo che gli uomini liberi non siano constretti ad assistere

2 Chap. VI; ibid. pag. 384.

I Chap. II; Tom. I, pag. 75; Paris, 1809.

<sup>3</sup> Storia del Diritto romano nel medio evo. Cap. IV, 3; Del Conte e de suoi luogotenenti.

ai placiti straordinari, se non sono interessati personalmente in alcuna delle cause che ci si devono trattare, eccettua dall' esenzione « gli Scabini che devono sedere coi giudici 1: » e nella seconda più particolarmente, « i sette Scabini che devono trovarsi a ogni placito 2. . Gli sculdasci longobardi in vece (i quali, del rimanente, continuano a figurare nelle leggi longobardiche, anche dopo la conquista, anzi figurano in una di Lotario medesimo 3) non formavano punto un tribunale collettivo: ma ognuno esercitava la sua giurisdizione in un particolare distretto, sezione di quello del giudice, e chiamato Sculdascia, come quello Judiciaria, Cosa riconosclutissima anch' essa, e in prova della quale non si potrebbero addurre testimonianze che non siano già citate da tutti quelli che hanno trattato del regime longobardico: per esempio, il celebre passo di Paolo Diacono: Rector loci illius, quem Sculdahis lingua propria dicunt 4. Tra le leggi poi, basterà rammentare quella di Liutprando, citata sopra 5; nella quaie è prescritto allo sculdascio di non tardar più di quattro giorni a decider le cause portate davanti a lui.

Altra differenza: la carica dello sculdascio era, come quella del giudice, e sotto quella del giudice, una carica giudiziaria insieme e militare. Cosa, dobbiamo ripetere anche qui, riconosciutissima. Argaid, quello sculdascio di cui parla Paolo nel luogo citato or ora, rende conto d'una sua spelizione militare a Ferdullo, duca (che qui è quanto dir giudice)

I (Bt vécaris comitum) ad ingenus homines nutla placita facian custodire, postquam illa tria custodiunt placita qua instituta sunt: nisi forte contingat us alquis alquem accuses: exceptis illis Scabinis qui cum Judicibus residere debent. Car. M. 1. 69.

<sup>2</sup> Ut nullus ad placitum banniatur (sia citato), nisi qui causam suam quarit, at si alter ei quarere debet; exceptis Scabinis septem, qui ad omnia placita ves debent, Id. l. 116.

<sup>3</sup> Auctor vero facti si fuerit Advocatus, vel Praepositus, sive Sculdius... (Cod. Esten.: Sculdais) Loth. I, l. 53; Rer. It., T. I, Part. II, pag. 142.

<sup>4</sup> De gest. Lang. Lib. VI, cap. 24.

<sup>5</sup> Pag. 136. Aggingeremo qui la formola con la quale si citara davanti al piunice lo sculdaucio negligente, anche perchè è uno de' pochissimi documenti in cui è nominata la Senidaucia. Sedidauci Petre, se appettat Marsina, quod ipse senit cum misso (aut epistole) de uno Senidaucio at se, quod in faceres siò iguistisme do Donato, qui est in tas Senidaucio; et uno fretisti niò justifiame indre quottore dies. Ex Cod. Veronenel Biblioth. S. Euphemin; apad Canciani, Log. Barb. T. V. pag. 78.

del Friuli: è rimproverato da lui (a torto; ma non è una di quelle circostanze che rendano improbabile un fatto), e combatte nel di lui esercito 1. E ci sono poche leggi longo-bardiche citate più spesso di quella di Liutprando, che determina quanti uomini aventi un cavallo potrà il giudice, in caso di leva, lasciare a casa loro, quanti lo sculdascio; quanti uomini d'inferior condizione potranno l'uno e l'altro far lavorare come opere ne' loro poderi, tre giorni della settimana, fino al ritorno dalla spedizione; quanti cavalli menarsi dietro, per i loro bagagli 2. Che acabino fosse un grado della milizia, non se ne trova, credo, nè menzione o indizio in alcun documento, nè congettura in alcuno scrittore.

Con questo s'è dimostrato, fors'anche troppo, che la nuova proposizione: esser stati gli Scabini, de' quali parla Lotario, da eleggersi totius populi consensu, corrispondenti cgli Sculdasci longobardi, non ha alcun fondamento. Ma prima di finire, dobbiamo fare anche qui un'osservazione già fatta più d'una volta, cioè che quella proposizione, oltre all'esser gratuita e erronea, è in contradizione con gli argomenti che la precedono, e de'quali si vuole che sia la conclusione. Quando s'ammettesse e questa nova proposizione, e le conseguenze che la Nota vorrebbe cavarne, val a dire che gli Sculdasci longobardi fossero eletti con un consenso formale di tutto il popolo; che in questo popolo fossero, in qualsisia maniera, compresi gl'Italiani; che, per un tal mezzo, ci fossero sculdasci italiani (che è tutto dire, e sono parole che stridono); tutto questo non s'accorderebbe, nè con l'interpretazione della legge di Rachi, nè con quello che la Nota chiama il fatto.

1 V. l'intero capitolo 24 del libro VI, citato sopra.

<sup>2</sup> De omnibus Judicions, quomodo in carrella ambalendi causa secunitas freri, mon mittora disio homiene, visit tanhumodo qui suuma cobaltum habora), ho est hominies quinque, et tollant ad semaz suas ipos cabellos sex. De minoribus hominions, qui sec causa nes terras haboral, dimittant hominies decem, et giu hominion qui investa ma carrella serva de la ministrata de presenta escere, et qui hominion et ignum Judiciom faciant per hebdomadam suam operat tres, dum igue Judes de exercites recentraire. Scultairu vero dimittat tres hominies qui cabello hobeant, ut tollant (et la llat?) at suma suas ignos coballos tres, et de minoribus hominibus dimittantes quasque, qui faciant el operas dum igne recentraire fuerti, sicut ad Judicion discimus, per hebdomadam operas sex. Lintp. lib. VI. 1. 29: già visita in parte anche qui, alla pag. 19.

Infatti, secondo l'interpretazione, il re, con quelle parole : debeant ire unusquisque ad judicem suum, si sarebbe inteso di rimandare a de' giudici rispettivamente lon gobardi o italiani quelli che volessero ricorrere indebitamente a lui: la qual cosa suppone che ciascheduna delle due nazioni avesse giudici propri per tutti i casi ne'quali poteva aver luogo quel ricorso irregolare. Secondo la nova proposizione in vece, gl'Italiani non avrebbero avuto giudici propri, se non d'un ordine, e come ora si direbbe, d'un'istanza inferiore, cioè giudici per alcuni casi solamente. Dimanierache, in tutti gli altri (e, come abbiamo fatto osservare, dovevano essere almeno i più frequenti), la legge, stando all'interpretazione, avrebbe intimato all'Italiano d'andar da un giudice italiano che, stando alla nova proposizione, non c'era. L'interpretazione dava al vocabolo giudice un senso generico: la nova proposizione gli dà, riguardo agl'Italiani, un senso speciale, e, sia detto incidentemente, molto più strano. Infatti, anche ne' pochi brani di leggi longobardiche che abbiamo avuta l'occasione di citare, s'è visto lo sculdascio distinto dal giudice, opposto al giudice, quanto mai si possa dire; s'è visto che dallo sculdascio c'era appello al giudice, che quello pagava multe a questo, che sotto un giudice c'erano più sculdasci, che il giudice dispensava dalle spedizioni militari tanti cavalieri, prendeva tanti cavalli, metteva tante opere ne'suoi poderi: lo sculdascio, tanti e tante meno. Ed era certamente strano il volere che la denominazione di giudice avesse un senso generico, e venisse così a comprendere anche lo sculdascio; ma è, dico, più strano ciò che vorrebbe la nova proposizione, cioè che, per gl'Italiani, quella denominazione dovesse indicare esclusivamente lo sculdascio medesimo. Per gl'Italiani, secondo la nova proposizione, il legislatore, dicendo: Vadat unusquisque ad judicem suum, avrebbe voluto dire: andate dal vostro sculdascio; poiche, da una parte il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione, e dall'altra, i giudici propri degl'Italiani erano gli scuidasci.

In quanto al fatto, la discordanza tra esso e la conclusione è ancor più evidente: evidente a segno che non si saprebbe come farla osservare. Il lettore può ranimentarsi che quel fatto era un giudizio di quattro vescovi. Ora s'ha egli a fare osservare che i vescovi non erano sculdasci?

È accaduto (lo diremo apertamente, perchè c'è una ragione manifesta, e un fine utile di dirlo), è accaduto al Romagnosi, nel trattar questo punto di storia, ciò che accade naturalmente a chiunque abbia un attaccamento plù vivo e fermo, che considerato, per un'ipotesi non ben determinata o, come si dice, vaga: cioè di gradir subito ogni argomento che paia favorevole ad essa in qualunque maniera, dimenticando che le diverse maniere costituiscono diverse specie, e che queste possono essere incompatibili. Ha fatto come uno che, vedendo da lontano un albero, e avendo fissato che deva essere un albero da frutto, e non un albero boschivo, dicesse prima, fondandosi su un'apparenza qualunque, che su quell'albero ci sono delle mele; poi, cambiando posto, senza però avvicinarsi di più all'albero, dicesse, su un'apparenza diversa, che ci sono delle pesche; poi, girando ancora, concludesse da ciò, che ci sono de'fichi. Voleva a ogni costo giudici Italiani sotto i Longobardi, e li volle giudici stabili insieme e creati all'occorrenza, il volle per tutte le cause e solamente per alcune, vescovi e sculdascl. E di più, eletti o presentati dai Comuni italiani, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re lombardi : in qualunque maniera, a piacer di chi legge, pur che siano giudici italianl: come se il saper che ci fossero non dipendesse appunto dal veder quali fossero, e come ci fossero, poiche non è allegato, nè credo che ci sia alcun documento il quale attesti in genere che ci fossero giudici italiani, nè è addotto alcun argomento il quale dimostri che ci dovevano essere. Esemplo notabile di quanto importi il non fissarsi in un'opinione, prima, non dico d'averla riconosciuta vera, ma d'essersela rappresentata in una forma distinta.

Non abbiamo parlato, nê parleremo d'un altro fatto asserito nella tesi, cioè de giudici misti, quando la questione si agiti fra Italiani e Longobardi; perche, quantunque la nota citata al principio di queste osservazioni: Le proce di queste particolarità e delle altre qui ricordate si vedramo nel seguente paragrafo, sia messa appunto a quelle parole, l'autore non parla più di ciò, nè nel paragrafo accennato, nè altrove. Omissione importante, giacchè, se fosse stata provata questa mistura, sarebbe stato provato implicitamente anche quello de'due elementi, che n'aveva tanto bisogno. E

omissione irreparabile; giacchè, in questo caso, non ci par possibile di congetturare, nemmeno alla lontana, quali potessero esser queste prove.

Proporremo qui ln vece, per occasione, come abbiamo detto, una congettura sul significato delle parole: totius populi consensu, che si trovano nel capitolo francico già citato, di Lodovico Pio, e nella legge longobardica di Lotario I, che ne è la copia quasi letterale, e che trascriviamo qui; Ut Missi nostri, ubicumque malos Scabinos invenerint, . ejiciant, et cum totius Populi consensu, in eorum loco bonos eligant, et cum electi fuerint, jurare faciant ut scientes injuste judicare non habeant. L'interpretazione che, a prima vista, può parer più naturale e che, per quanto sappiamo, è accettata generalmente, o almeno non è stata messa in dubbio da nessuno, è che le nomine degli scabinl, attribuite in questo caso ai messi reali, fossero sottoposte a uno scrutinio generale di tutti gli uomini liberi (di quale o di quali razze, qui non importa) delle diverse circoscrizioni del territorio. Ecco ora i motivi che ci fanno dubitar fortemente della verità di quest' interpre tazlone, e parer molto più verisimile un'altra affatto diversa.

Ció che può dar plù lume in una tale ricerca sono certamente gli altri atti legislativi che riguardino la stessa materia: sono anzi i soli che possano dar qualche lume, se, come crediamo, non ci sono documenti d'altro genere relativi al punto speciale dell'elezione degli scabini. Ora, nella legislazione francica, e nella franco-longobardica (le leggi longobardiche anteriori, come s'è accennato un'altra volta, non parlano mai di scabini) c'è, se non c'inganniamo, un solo capitolo diverso da quello in questione, nel quale, a proposito dell'elezione degli scablni sia fatta menzione del popolo; ma in diversa maniera, e a proposito anche d'altre elezioni. Ed è il seguente di Carlomagno: Ut judices, Vicedomini, Præpositi, Advocati, Centenarii, Scabinei, boni et veraces et mansueti, cum Comite et populo eligantur et constituantur ad sua ministeria exercenda 1. Quale è qui la parte del popolo ? S'ha egli a intendere che le parole: cum populo, significhino una cooperazione effettiva, richiedano

l Car. M. Capitulare I anni 809, cap. 22; Baluz. T. I, pag. 466.

un consenso formale del popolo medesimo? Non pare, se si rissette alla qualità della più parte di quelle cariche. Per restringerel a una sola, giacchè crediamo che possa bastare, gli Avvocati de'quali parla questo capitolo di Carlomagno, e altri capitoll e leggl di lui e de' suoi figli e nipoti, erano patrocinatori e rappresentanti de' vescovi e delle chiese, nominati per lo plù dai vescovi medesimi, o da altri prelati, Ora, non si saprebbe vedere il perchè tali nomine dovessero · essere approvate formalmente e confermate dal popolo. Ma la cosa diventa piana, se s'intende che le parole: cum comite et populo, indicavano la presenza dell'uno e dell'altro, cioè che le nomine e degli Avvocati e degli scabini e di tutte quell'altre cariche dovessero, da chi toccava, esser fatte e promulgate in un placito tenuto dal conte; o con la presenza del conte, se il placito era presieduto da un messo reale. I placiti si tenevano in pubblico, e gli uomini liberi dovevano qualche volta e potevano sempre esserci presenti: quella forma solenne d'elezioni era quindi un mezzo di farle conoscere a tutti, come sarebbe ora il pubblicarle con le stampe. E che l'interpretazione proposta da noi delle parole: cum comite et populo, non sia arbitrarla, si vede da una legge di Carlomagno medesimo, relativa ai soli Avvocati, nella quale, in vece di cum, è detto appunto: in præsentia-· Vogliamo che gli Avvocati siano eletti alla presenza del conti, e che non siano persone di cattiva riputazione, ma quali la legge li richiede 1. . Un'altra di Lotario I. sullo. stesso argomento, e fatta probabilmente per essere allora poco osservata quella del grand'nomo morto, dice il medesimo in un'altra forma: « Vogliamo che i vescovi eleggano i loro Avvocati col conte 2. . In queste due leggi il popolo non è neppur nominato; la qual cosa non vuol pero dire che fosse escluso, e che una formalità così importante si trovasse alterata così gravemente con una semplice omissione. L'intento principale e diretto di quelle leggi era anzi di prescrivere la pubblicità della nomina, e d'impedire che si pre-



<sup>1</sup> Volumus ut Advocati in prazentia Comitum eligantur, non habentes malen famam, sed tales sitgantur, quales lex jubes eligere. Car. M. 1, 64. 2 Volumus ut Epicopi sana cum Comite suos Advocatos eligant, Loth. 1, 10.

sentassero a tratlar le cause de'vescovi e delle ch'ese, persone delegate con un atto privato, e non conosclute da'magistrati e dal pubblico. Le formole: In præsentia comitum. Una cum comite, indicavano il placito del conte, dove la presenza del popolo veniva da sè. Il capitolo di Carlomagno. citato poco fa, e che si riferisce a diverse cariche, fu da lui inserito nelle leggi longobardiche, ma omesse le parole: « col conte e col popolo , . e aggiunte quest'altre: . e timorati di Dio 1. . In questi due casi, l'intento diretto del legislatore era di comandare, o piuttosto di raccomandare che le nomine cadessero sopra persone di buona qualità: la forma dell'elezione diventava una circostanza meramente accessoria, Perciò è solo accennata incidentemente, e per un di più, nel capitolo; nella legge è passata sotto silenzio, e sottintesa, Anzi, quel capitolo era stato promulgato di nuovo anche in Francia da Carlomagno medesimo in un secondo capitolare dell'auno medesimo; e ugualmente senza le parole: cum comite et populo 2.

Se, come ci pare sufficientemente provato, il popolo, al tempo di Carlomagno, faceva bensi una parte nell'elezione degli scabini e di tulte quell'altre cariche, ma la parte di spettatore, non deve parer verisimile che la formola: lotius populi consensu', uasta da Lodovico, suo figlio, significhi una parte così importantemente diversa, come sarebbe il cooperare effettivamente all'elezione melesima con un con-

2 Car. M. Capitulare II anni 809, cap. 11; Baluz. T. I, pag. 472.

<sup>1</sup> Ut Judices, Advocati, Centenarii, Scabini, Praspositi, quales meliores inveniri possunt, et Deum timentes, constituantur ad sua ministeria exercenda. Car. M. 1. 55. Trascriviamo qui la formola dell'elezione degli Advocati, cavata dal Codice Estense (d'incerta data), e pubblicata dal Muratori (Rer. It. T. I, parte II , pag. 96). Domne Comes , hoc dicit Raynaldus Episcopus, quod vult eligere Donatum, ut sit suus Advocatus, et de Episcopatu; quod habeat de hac hora in antea licentiam et potestatem de rebus Ecclesia appellationes faciendi et recipiendi, et res Ecclesia per pugnam requirendi et excutiendi; et quod fecerit, per se vel cum Eniscopo, de rebus Ecclesia, permaneat stabile, Dicis ita Episcopo? (Episcope? Pro Episcopo?) Dico, Domne Comes, Pracipite fieri notitiam (cioè, probabilmente, che si pubblichi solennemente al popolo radunato) In nota a questa formola il Muratori dice: Hinc habes quid olim foret Advocatorum munus.... et quomedo eos a Principe postularent Episcopi, ceteræque Reclesion. A noi pare che tutto in questa formola esprima, non una petizione, ma una semplice dichiarazione; e ne rimettiamo il giudizio al lettore. A ogni modo, qui non si vede alcun intervento effettivo del popolo.

senso for male. Per intenderla così, bisognerebbe volere, oche Lodovico avesse, in quell'occasione, conferita formalmente al popolo quella nova attribuzione, o che non avesse fatto aitro che riconoscere implicitamente una nova consuetudine, e l'uno e l'altro sono ugualmente inverisimili. L'oggetto del capitolo di Lodovico era d'autorizzare i messi reali a deporre i cattivi scabini, e a sostituirne de'buoni: se avesse di più voluto introdurre una novità così essenziale nella forma dell'elezione, è egli credibile che l'avrebbe fatto con una frase incidente, accennando piuttosto che prescrivendo, e senza indicare nessuna norma, per una cosa che n'avrebbe avuto tanto bisogno 19 E sarebbe forse anche più strano il supporre che si fosse fatta da sè, e fosse diventata consuetudine, in que' vent'anni ch' erano corsi dopo il capitolo di Carlomagno. Chè non era certamente quello, e non era nemmeno vicino, il tempo in cui il popolo (nel senso d'una totalità d'uomini liberi) fosse per la strada d'acquistare novi poteri: era in vece ciò che facevano i primati secolari e ecclesiastici; s'andava verso ii feudailsmo. E. del resto, non sono gli acquisti d'una moltitudine quelli che si fanno senza fracasso, e senza che ne rimangano memorie dirette nella storia.

Un senso, almeno più verisimile, di quella formola ci pare indicato da alcuni dei testi che abbliamo già allegali ad altro fine; ed è un senso molto consonante con lo spirito della legislazione carolingia. In essa, insieme con espressioni che hanno un intento strettamente legale, e preserviono o proibiscono atti positivi, si trovano, molto più spesso che in quelle degli altri barbari, espressioni che hanno una forza puramente morale, e sono in effetto avvertimenti e consigli, piuttosto che ordini. Un capitolo di Carlonagno, inserito da lui nelle leggi longobardiche, prescrive che l'uomo stato condannato a morte, e poi graziato, non posse essere scabino 2: eccu una condizione possitiva, e capace di prove giu-

<sup>1</sup> Pare bensi nova la facoltà espressamente data ai messi reali, di deporte scabini; almeno non si trova, come crediamo, e abbiamo già detto, in alcan atto legislativo di Carlomagno, nè (cosa che sarebbe più notabile, anni singolare) d'alcun re suo antecessore.

<sup>2</sup> De illis hominibus qui propter corum culpam ad mortem judicati fuerial.

ridiche. E insieme s'è visto in altri capitoli o legzi, che gliscabini dovevano eleggersi • buoni, veraci, mansueti, limorati di Dio, i meglio che si possano trovare. • S'è visto che,
per Avvocati, una legge di Carlomagno vuole uomini • che
non abbiano cattiva riputazione: • una del nostro Lotario
li vuole • di fama non sospetta, ma che abbiano un buon
nome, e un merito riconosciuto 1. • Ora, ci pare che, nel
caso in questione, la formola: totius poputi consensu, abbia
un significato analogo a questi ultimi esempi, anzi identico
con alcuni; cioè che la legge comandi o, dirò di novo, raccomandi ai messi reali, di nominare scabini degli uomini
buoni per consenso universale, e indicati, per dir così, dalla
sima pubblica.

Non dobbiamo trascurare un'objezione che, a prima vista. può parer concludente. La formola: consensu populi, si trova, col significato indubitabile d'un consenso formale, in un altro luogo della legislazione carclingia, voglio dire nella celebre frase incidente dell'Editto Pistense di Carlo Il Calvo: Et quoniam lex consensu populi fit et constitutione Regis 2. Ma s'osservi che la parola populus ha qui un tutt'altro significato, e mon vuol dire altro che la radunanza delle persone costituite la certe dignità. Il dotto Baluze adduce in prova di questa interpretazione diversi capitolari in cui quel consenso è attribuito ai Fedeli 3. E un argomento non meno perentorio è la formalità del consenso medesimo, quale è specificata in un capitolo di Carlomagno: « S'interroghi Il popolo intorno al capitoli aggiunti alla legge · salica; · e quando tutti acconsentano, il sottoscrivano di proprio pugno 4. « Se non foss'altro, le difficoltà materiali che presenta

et posten eis fluerit vita concessa... In testimonio non suscipiatur, nec interscabinies ad legem judicandam locum teneat. Car. M. Capitulare I anni 809, cap. 30: Baluz. T. I. pag. 467-468. — Car. M. l. 45. 1 Dum (Cod. Estens.; Debet) ergo unusquisque eorum habere Advocatum non

<sup>1</sup> Dum (Cod. Estens.; Debet) ergo unusquisque eorum habere Advocatum non mala fama suspicatum, sed bonæ opinionis et laudabilis artis inventum. Loth.l. 1. 96-

<sup>2</sup> Capitula Car. Calvi, Tit. 36. Edictum Pistense; Baluz. T. 11, pag. 177-3 Op. cit. Præfat. VII.

<sup>4</sup> Ut populus interrogetur de capitulis que in lege (sallea) noviter addita sunt. El postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in triscapitulis facient. Car. M. Capitulare III anni 803, cap. 16. Ibid. T. 1, pag. 394.

la radunanza, la deliberazione, il consenso autenticato inquella maniera, d'un popolo inteso nell'altro significato, non permettono di supporre che, in questo caso, pel popolo sipossa intender altro che alcuni.

Ma non si potrebb'egli intendere che anche la legge di Lotario abbia voluto parlare di quel popolo aristocratico, e richiedere un suo consenso formale all'elezione degli scabini? Lasciando da una parte le ragioni particolari che non s'accorderebbero con una tale interpretazione, crediamo che, per riflutaria, basti riflettere che quel popolo non si trovava ne' placiti minori 1, dove si facevano tali elezioni. Populus, ne' due luoghi de' capitolari citati in questo momento (e sono, credo, i soli in cui la parola abbia un tal significato), vuol dire la radunanza generale degli ottimati secolari e de' prelati ne' placiți reali; e non si può quindi intendere di quella più o meno piccola parte di essi, che assistesse agli altri. Così, per prendere un esemplo da cose attuali e note, una legge francese non darebbe il nome di Camere a que' tanti pari e deputati che intervenissero nel capo-luogo d'un dipartimento a un' elezione di consiglieri dipartimentali. Il totius aggiunto a populi fa sentire ancor più, che non si trattava d'una frazione accidentale d'un popolo. Se, in vece, questa parola s'intende nel senso di pubblico, o ancor meglio, di gente, nel senso che ha conservato in inglese, trasformandosi in people, l'aggiunto totius non ha nulla di contradittorio, non è altro che un'espressione enfatica, analoga al parlar comune degli uomini, e che ha un'analogia speciale con altre espressioni della legislazione carolingia.

Chè, appunto perchè la parola populus c'è adoprata a significar cose molto diverse, ci si trova, in alcuni casi, accompagnata con altre parole che determinano e circoscrivono, più o meno precisamente, il senso a una di esse. Qualche volta sono parole esprimenti interiorita, e per le quali populus, in vece d'alcuni governanti, viene a significare la moltitudine de' governati; come: vulgaris populus 3, minor

<sup>1</sup> Minora vero placita Comes, sive intra suam polestatem, vel subi impetrare potuerit, habeat, Lud. P. Capitulare I anni 819, cap. 14. Ibid.T. I, pag. 603, et al.

<sup>· 2</sup> De vulgari populo, ut unusquisque suos minores distringat, ut melius

populus 1. Qualche altra voita sono parole esprimenti generalità, ma con questo stesso intento limitato, cioè la generalità de' governati. Così in una legge di Pipino, è detto che · al popolo universale sia fatta pronta giustizia dai conti, dai gastaldi, dagli sculdasci, da ogni magistrato 2; . in un' altra di Lodovico II, che « 3'ascoltino i richiami di tutto il popolo in genere 8. . Qualche volta, finalmente, sono ancora parole esprimenti generalità, ma in un senso più esteso; come in quel capitolare di Lodovico Pio, dove, tra i fini che dice d'essersi proposti nel suo governo, mette : « che la pace e la giustizia si mantengano in tutta la generalità del popolo 4. » E in altri atti solenni di re franchi: « il popolo cristiano 5, il popolo di Dio 6: » espressioni che indicano ugualmente una totalità morale, senza distinzione di classi. Aggiungeremo che, in questi casi, e ancora più in quelli dove non si fa menzione del popolo se non per ordinare o insinuare ai potenti la giustizia e la mansuetudine verso di esso, era anche esclusa, e come persa, ogni distinzione di razze. E quest' intento più generale, più umano, meno etnico, dirò così, è uno de' caratteri che distinguono le leggi longobardiche de're o imperatori franchi, dalle antecedenti; e s'accorda con quell'altro carattere che abbiamo già accennato, cloè l'esser quelle leggi non di rado ammonizioni morall e religiose, pluttosto che prescrizioni strettamente legislative; per cui venlvano a toccare que punti in cui la

ac melius obediant mandatis et præceptis imperialibus. Car. M. Capitulare I anni 810, cap. 16. Ibid. T. I. pag. 474.

1 Hoc etiam multorum quereix ad nos delatum, quod potentes et honorati wiri, locis quibus conserantur, minorem sopulum depopulentur et opprimant, etc. Lud. II. Imp. Capitula data, anno 850, in conventu ticinensi, Tit. I, cap. 5. lbid. T. II, pag. 348.

2 De universali quidem populo, qui ubicumque justitiam quavierit, suscipiat, tan a Contitius suis, quam etiam a Gastatdiis, seu Sculdasiis, vel loci Prapositis, justa iguorum lege, abaque tarditate. Pip. 1. 8.

3 Totius populi querimonia generaliter audiatur, et legaliter disfiniatur. Lud. II, Legatio 3; Rer. Jt. T. I. Part. II. pag. 159.

A. negatio o; ner. 16. 1. 1, Fart. 11. pag. 109.

4. . . st pax et justitia in omni generalitate populi nostri conservetur. Lud.

P. Capitulare anni 823, cap. 2; Baluz. T. I, pag. 633.

5 . . . ad illorum et totius populi Christiani perpetuam pacem. Charta Divis. Imp. etc. Ibid. T. I, pag. 572.

6 . . . et populus Dei saivus sit, et legem ac justitiam et pacem ac tranquillitatem habeat. Capitul. Car. Calv. Ibid. T. II, pag. 204.

comune origine, la comune natura e la comune sudditanza a una jegge divina sono ciò che predomina, e « non c'è più nè Giudeo, nè Greco, nè servo, nè libero 1. . E, certo (ci si permetta un'osservazione non necessaria, ma quasi inevitabile), non è quella la forma propria e migliore delle leggi: il loro oggetto dev'esser preciso e circoscritto più che si può, affinchè l'osservanza possa essere adequata, e la repressione non sia arbitraria; il legisiatore non deve farsi predicatore: chi non io sa? Ma sarebbe leggerezza e pedanteria insieme il non guardar la cosa che da questo aspetto. In mezzo a quella ferrea distinzione di razze, non solo era belio, ma non poteva essere senza quaiche effetto il richiamo a quaicosa di comune, d'universale e insieme di sacro; e l'esser qualche volta quelle diverse razze riunite, se non altro, in un vocabolo, era come un annunzio e una preparazione lontana della fusione reale di esse. Dico lontana: perchè la cosa doveva farsi per gradi, e ci vollero altre cause, alcune di natura diversa o anche opposta, e lente, indirette e, come accade spesso, mosse da voleri, che nè sl proponevano, ne prevedevano un taie effetto. E tra queste cause fu certamente una principalissima l'aumento progressivo del potere degli ottimati o signori, divenuti ereditari, e de' prelati, alcuni de' quali erano divenuti più signori che vescovi o abati. La differenza tra signore e non signore fece come scomparire l'antica differenza tra Barbaro e Romano; e in vece di più razze, non rimase che una classe e una moltitudine, le diverse frazioni deija quale poterono poi naturalmente e convenientemente chiamarsi Comuni. Ma con diverso successo, e nei momento, e per l'avvenire. Chè, dove c'era un potere supremo, più o meno attivo, più o meno rispettato, ma presente, i Comuni, o vinti e disfatti, o ammessi a incerte e fragili condizioni, lasciarono viva, anzi più forte l'unità; vincitori, dove non c'era quel potere presente, accrebbero smisuratamente la divisione che già esisteva, creando tanti novi poteri, i quali diventavano supremi di fatto ogni voita che il supremo in titolo era senza forza

<sup>1</sup> Non est Judzus, neque Grzecus: non est servus, neque liber: non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu S. Paul. ad Galat. III, 23.

reale. Povere creazioni, e così instabili la più parte; ma, aelle mutazioni delle quali, rimaneva stabile lo sminuzzamento.

Per tornare al punto o, ciò che è meglio, per concludere: del popolo inteso nel significato il più generale e indeterminato, e del solo genere di consenso che può convenire a: un tal popolo, ci pare che abbla voluto parlare Lotario. Interpretazione verisimile per sè, e che rimane la sola verisimile se, come abblamo cercato di dimostrare, non si può intendere che abbla voluto parlare nè d'un popolo politico, aè d'un consenso formale.

Ma che dire di que' legislatori che adopravano un vocabolo medesimo, e un vocabolo di tanta importanza, a significar cose tanto diverse, ora pochi, ora molti, ora tutti? Ch'erano barbari. Non s'era ancora conosciuto guanto importi il mantener distinte le parole per non confonder le cose. Tutt'al più, si può dire per loro scusa, che cercavano qualche volta di prevenir gli equivochi, con l'aggiunta d'altre parole. Ma ci vuol altro. Vedete un poco i moderni: hanno adoprata anch'essi quella parola, e non poco, e non per fini di poca importanza; ma la prima cosa è stata d'andar bene intesi sul suo significato preciso. E perciò non c'era pericolo che nell'applicazione potessero nascere degli imbrogli; come non c'è più pericolo che, quando dae disputano intorno al popolo, uno intenda una cosa, l'altro un'altra, ovvero che non sapplano nè l'uno nè l'altro cosa s'intendano. Tanta è la differenza che passa tra un'epoca barbara, e un'epoca positiva!

## CAPITOLO IV.

D'una opinione moderna sulla bontà morale de'Longobardi.

Non molto dopo il principio del secolo scorso, alcuni scrittori portarono, de'barbari invasori dell'impero romano, un giudizio molto più favorevole di quello invalso nell'opinione comune: e i Longobardi specialmente ebbero, non solo apologisti, ma panegiristi celebri. Il sentimento di questi fu poi quasi generalmente seguito dagli scrittori posteriori, e

divenne una specie di moda. Tra le varie cagioni di questa rivoluzioneella d'idee, una sarà stata certamente l'essere oramai stucchi dell'antica opinione, non mai ragionata e sempre ripetuta da una folla di prosatori che per la forza dell'argomentazione non la cedevano al poeti, da una folla di poeti che per l'entusiasmo non la cedevano ai prosatori: prosatori e poeti, i quali, di padre in figlio, deploravano da secoli l'invasione de'barbari, lo scettro dell'universo strappato di mano alla Donna del Tebro, gli archi atterrati, la civilta distrutta; e dipingevano così a gran pennellate i barbari comeferoci, immani, rozzi, e bestiali. Alcuni di que pochissimi a cui non placciono i giudizi senza discussione, e i resultati senza analisi, si misero allora a frugare in quella barbarie; e non c'è da maravigliarsi che siano stati disposti a ricavarne un'opinione diversa, e ad attenersi a quella; come l'infermo giaciuto per un pezzo da una parte, trova un sollievo nel rivoltarsi dall'altra.

Ma per restringerci al Longobardi, il fondamento sul quale principalmente è stata stabilita l'opinione della loro bonta morale, e della loro dolce maniera di vivere e di lasciar vivere, è il famoso passo di Paolo Diacono: « Questo c'era di mirabile nel regno de' Longobardi, che non si sentiva mal parlare, nè di violenze, nè d'insidie, nè d'angherie: mai un furto, nè un avsassalio: ognuno girava a piacer suo, con la maggior sicurezza 1, »

Il diannone cita questo passo come una prova, dopo aver definita così la dominazione longobardica: « Regno ancorchè nel suo principio aspro, ed incolto, pure si rendé da poi così placido e culto, che per lo spazio di ducento anni che durò, portava invidia (sic) a lutte l'altre Nazioni 2. «

Il Muratori, sostenendo il passo medesimo contro un'oblezione del Baronlo, osserva che i mali fatti da'Longobardi ne' paesi nemici non provano nulla contro l'asserzione di Paolo, che nel regno loro si godesse questa invidiabili tranquillità 3.

<sup>1</sup> Erat sans hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentis nulla strusbantur instidia, nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat, securus sine timore persobat, Paul. Diac. ilb. 3, cap. 16,

<sup>2</sup> Ist. Civ., lib. 5, cap. 4, verso la fine.

<sup>3</sup> Annali d'Italia, an. 584.

E per lasciar da parte molt'altri, il Denina lo cita ugualmente come una prova; acconsentendo però al Baronio che si levi qualcosa da un elogio che viene da un autore parziale 1.

Ecco l'obiezione del Baronio: «Così Paolo; ma è un Longobardo che paria: e parlano ben diversamente gli altri che erano vissuti in quel tempo, e principalmente Gregorio papa, il quale a que' Longobardi dà, per i loro eccessi, il titolo di nefandissima nazione, e riferisce di essi cose affatto contrarie a quelle che raccomta Paolo 2.

Ma per levare ogni autorità a quella testimonianza, non ci pare che ci fosse bisogno di ricorrere alla nazionalità del testimonio. Bastava osservare più esplicitamente che Paolo parla del regno d'Autari, cioè di cose passate da circa due secoli. Per render sospetta la verità d'un fatto storico, principalmente di tempi illetterati, si crede con tutta ragione, che basti il non trovarlo riferito se non da uomini venuti molto tempo dopo; e qui non si tratta d'un fatto particolare, ma d'un vasto complesso di fatti, dello stato d'un paese. Di più, lo storico, il quale lo chiama uno stato maraviglioso, ne accenna poi qualche cagione ? Nessuna. Se ne può forse vedere la preparazione e il presagio ne'fatti antecedenti? Paolo medesimo risponde che, nell'epoca dei duchi, cioè in quella che precedette immediatamente quel secol d'oro, molti nobili romani furono messi a morte, come il mezzo più spiccio per impossessarsi de' loro averi : che nella parte d'Italia invasa e occupata in quell' interregno, furono spogliate chiese, uccisi sacerdoti, diroccate città, distrutte popolazioni 8. Certo, il salto da tali fatti

> A così riposato, a così bello Viver di cittadini, a così fida Cittadinanza 4.

non è una cosa da ammettersi senza prove e senza spiega-

<sup>1</sup> Rivol, d'It., lib. 7, cap. 9.

<sup>2</sup> Annal, Eccl. ad an. 585.

<sup>3</sup> His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt.... Pre ha Langobardorum dues.... spoliatis ecclesis, sacerdotibus interfectis, ciritatibus uibruits, populitque, qui more septum excreverum; estinctis, excepti ha regionibus, quas Alboin ceperat, Italia es mazima parte capta et a Langobardis uniquate est. Paul. Diac., lib. 2, e. 32.

<sup>4</sup> Dante, Par. XV, 130.

zioni, sul semplice asserto d'un postero della sesta o settima generazione 1. É, crediamo di poter francamente concludere, una di quelle solite storie d'una età felicissima, che si trovano presso i popoli più o meno rozzi: storie che sono qualce volta sogni addirittura, qualche volta esagerazioni; come pare che sia stato in questo caso. La sostituzione del poter regio alla sfrenata sortanita dei duchi fu certamente un passaggio a uno stato migliore, o più tollerabile per tutti: l'immaginazione de posteri, eccitata dai racconti de'vecchi, fece il salto alla perfezione.

Quand' anche però quelle parole di Paolo avessero meritata pienissima fede, non si sarebbe almeno dovuto credere più di quello che affermano, come banno fatto vari scrittori parziali de' Longobardi, estendendo a tutto il seguito della loro dominazione in Italia, o almeno a un tempo indefinito, ciò che lo storico dice solamente del tempo d' Autari 2, Già

I Nella prima editione averamo detto in questo longo, che « quel mirabile elogio è preceduto da certe parole di coloro ocenro (Populi temes aggravanti per Langobardos hospites partinentr) da non potesti, memmeno tradurre con un senso preciso: le quali però, se qualche cosa lasciano intravedere, è duttialro che felicità e misericordia. >

Era, como ogul lettore avrà vedato sabito, e come vediamo finalmente anche noi, un dire che non ci si potera intender anila, e pretendere nello stesso tempo d'intenderci dentro qualcosa. E di più qualcosa di poco probabile; giacchò, se può esser ragionevole il supporre che il bino diacono, sella scarsità di notizie positive, credesse troppo facilmente a nan tradizione vaga; non lo è extramente il supporre che connettesse cost male, da parlar di bontà, e di bontà maravigitosa, a proposito, e come per epifonema (Foret sanche emersitzie, etc.), di fatti dolorote e spietati, quindi la migliore, anzi la sola correzione che si potesse fare a quell'osservazione, era di levaria.

In m'appendice a questo capitolo proporremo nna nora interpretazione di quelle parole di Paolo Discomo. E per dir la verità, non seppiano se questo potrà parere un'ammenda dell'averle coal leggermente sentenziate inintelligibili o una seconda temerità, dopo tante ricerche d'nomini dotti su quel davvero intralciato argomento. Ma la diversità appunto delle loro opinioni, e nn non so che di dabbio con cei la più parte sono esposte, ci serva di sensa, quand'anche si trovasse che non avessimo dato nel segno. E, del resto, confessimo volentieri fin d'ora, che quelle ricerche hamo dato non meno aisto che impalso alla nostra, e che non siamo arrivati a concludere diversamente da tatti i loro autori, se non imparando da ogunno.

2 De rege Authari, et quanta securitas ejus tempore fuerit. Lib. III, Cap. 16. Gli argomenti per i quali ci pareva e ci pare dimostrato il nessun valore storico di quel passo, cl arevano fatta perder di vista quest'osservazione cool opportuna, che abbiamo poi trovata nel dottissimo Discovo della con-

l'abbiamo visto del Giannone; e il Muratori medesimo, parlando dello stato in cui si trovava la parte d'Italia « che ubbidiva ai Longobardi, prima che i Franchi se ne impadronissero, » s'esprime così: « Buona giustizia era fatta, si potea portar l'oro in palma viaggiando 1: » parole suggerite evidentemente da quelle di Paolo, E non si saprebbe congetturare qual altro fondamento abbiano quelle di cui si serve altrove sull'argomento medesimo: « Torniamo ai Longobardi, Dacchè costoro abjurato l'Arlanesimo si unirono colla Chiesa Cattolica, allora più che mai denosero l'antica loro selvatichezza, e gareggiarono colle altre nazioni cattoliche nella piacevolezza, nella pietà, nella clemenza, e nella giustizia, di modo che sotto il loro governo non mancavano le rugiade della contentezza 2. . Le rugiade del medio evo! Dio ne preservi l'erbe de' nostri nemicl. Anche prima d'osservare che sono affermazioni senza prove, c'è nelle parole stesse qualcosa che avverte che non esprimono una distinta e sentita verità. Qui sono rugiade, placevolezza, pietà, clemenza, giustizia; là un regno che faceva invidia (giacchè è questo sicuramente che ha voluto dire il Giannone) a tutte l'altre nazioni: tale non è lo stile della persuasione che viene dopo una curiosità sincera, dopo un dubbio ponderatore, dopo un esame accurato. Questo fa trovar nelle cose un carattere parlicolare che s'imprime naturalmente nelle parole: la verita storica non va a collocarsi in quelle generalità tanto meno significanti quanto più ampie, che sono così spesso il mezzo di comunicazione tra il poco blsogno di spiegarsi, e il poco bisogno d'intendere.

Non sarà fuor di proposito l'osservare quanto abbia conlribuito a promover questa opinione l'aver supposto che Longobardi e Italiani fossero diventati un popolo solo. S'è gia accennato che una tale supposizione doveva naturalmente scemare la materia dell'osservazioni sui punti principali di quella storia. Ora, l'osservar poco è appunto il mezzo più

dizione de Romani vinti da Longobardi, del signor Carlo Troya, § XLIV.

<sup>1</sup> Antich. Ital. Dissert. 21. 2 Ibid. Dissert. 23.

sicuro per concluder molto. Ed è facile vedere come ciò sia avvenuto anche in questo caso.

Infatti, essendo i Longobardi padroni del paese, soli legislatori in quello, arbitri in gran parte, e senza contrasto, del destino della popolazione indigena, il punto più importante della loro morale, la materia principale del giudizio che se ne deve portare, è la loro condotta verso la classe numerosa de'vinti. La tentazione d'essere ingiusti doveva esser grande in proporzione della facilità, dell'impunità, e del profitto; e, secondo la natura comune degli uomini, non solo l'azioni, ma l'idee e le teorie morali potevano facilmente accomodarsi a queste circostanze. Per chiamar buoni o tristi i Longobardi. bisognerebbe dunque cercare se hanno ceduto a questa tentazione, o se è stato più forte la loro l'amore della glustizia. Ma col supporre i vincitori e i vinti diventati una cosa sola. gli scrittori moderni hanno esclusa questa ricerca, e tirato così un velo sulla parte più importante e più vasta della questione. Di più, anche per giudicare la moralità de' Longobardi

nelle loro relazioni tra di loro, il fatto dell'essere le due nazioni rimaste divise, è tutt'altro che indifferente, Chè, per dichiarar virtuoso un sentimento, un atto qualunque, non basta riconoscerci qualche carattere di sacrifizio, o d'austerità, o di benevolenza; bisogna guardar prima se non è opposto ai doveri della glustizia e della carità universale. Ora, ci sono delle circostanze nelle quali, per mantenere l'ingiustizia, sono appunto necessarie alcune di quelle disposizioni d'animo, le quali per sè sarebbero virtuose. Dalla repubblica di Sparta fino alle compagnie d'assassini, tutte le società che hanno voluto godere di certi beni e di certi vantaggi a spese d'aitri uomini, non hanno potuto manteuer l'unione tanto necessaria, che col mezzo di sacrifizi delle passioni private, con un'equità rigorosa tra i soci, e con una severità, con una fiducia, con un'affezione ; qualche volta, eroica. Essere iniquo con tutti non è concesso a nessuno : e senza un po' di virtù non si fa nulla, in questo mondo.

Posto ció, si vede anche subito quanto manchi a un altro argomento addotto da molti panegiristi de'Longobardi, e che riferiamo con le parole d'uno de'più celebri. « I Pontefici Romani, e sopratutti Adriano, che mai potevano sofferigli nell'Italia, come quelli cibe cercavano di romprer tutti i bro disegni, gli depinsero al Mondo per crudell, inumani, e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e agli Scrittori dell'età seguenti, acquistassero fama d'incolti, e di crudeli. Ma le leggi loro cotanto saggie, e giuste, che scampate dall'ingiuria del tempo, ancor oggi si leggono, potranno esser bastanti documenti della loro umanita, giustizia, e prudenza divile. Avvenne a quelle appunto cio, che accadde alle leggi flomane: ruintato l'imperio non per questo mancò l'autorita, e la forza di quelle ne'nuovi dominj in Europa stabiliti: rovinato il Reguo de' Longobardi, non per questo in Italia le loro leggi vennero meno 1. Così la bontà de'costumi sarebbe provata dalla bontà delle leggi, e la bonta delle leggi, dal loro sopravivere alla conquista.

Questo secondo argomento è messo di novo in campo dal Giannone, poco dopo. « L'eminenza, » dice, « di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia 2, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia, e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia, che a lui ubbidiva, osservate 3, . Non possiamo qui a meno d'osservare quanto sia strano in uno scrittore di storia il considerare come una particolarità delle leggi longobardiche e delle leggi romane l'esser sopravvissute a una conquista. Per citarne qualche esempio, e solamente di leggi de'barbari del medio evo, quella de'Burgondioni, detta Gundebada dal re Gundebaldo che l'aveva promulgata, sopravvisse alla conquista de' Franchi 4 e a tant'altre vicende posteriori, abbastanza per esser chiamata in francese: la loi

<sup>1</sup> Giannone, Ist. Civ., Lib. 5, cap. 4, alla fine.

<sup>2</sup> Discacciati I Longobardi? Il Giannone volle dire sicuramente: Ire longobardi; come, per regno d'Italia, dorette intendera l'ingon de L'Longobardi; e come, discado: rovinato il regno, dorette intendere: cambiata la dinastia; e l'abiliti nel regno, con diritti uguali a quelli de Longobardi, alcuni de l'Ennachi venuti col loro re.

<sup>3</sup> Ibid. Cap. 5, 1.

<sup>4</sup> V. In legem Burgundionum, Monitum; Canciani, Leg. Barbar. T. 1V, pag. 5.

Gombette; quelle de Visigoti, a più varie e strane conquiste 1; Guglielmo il Bastardo confermò espressamente quella d'Odoardo il Confessore 2: fatti che sarebbero più notabili di quello che lo pare tanto al Giannone, se si bada alle circostanze particolari di essi. Ma che dico? forse più notabile ancora sarebbe un altro fatto di Carlomagno medesimo, cioè l'aver lasciata in vigore la legge de Sassoni 3, dopo più di trent'anui di guerre, di sommissioni, di ribellioni, di supplizi, e infine di deportazioni. Ma era come una conseguenza naturale dell'aver lasciata sussistere, in una forma qualunque, la nazione. E tanto era lontano quel re dall'abrogar le legislazioni de'popoli conquistati, che in tutti i suoi domini volle che fossero messe la iscritto quelle ch'erano solamente tradizionali, come sapplamo da Eginardo 4.

E questo fu veramente un pensiero particolare di quell'uomo: in quanto al resto, pensò, o piuttosto non ci pensò,
come gil altri. Le ragioni che abbiamo accennate altrove,
dell'essere stata lasciata ai vinti la legge romana (cioè la difficoltà, e la mancanza di motivi di fare it contrario) c'erano
almeno ugualmente quando i vinti fossero barbari. E c'erano
più forti che mai nel caso di cui si tratta. Infatti, come
avrebhe potuto Carlomagno abrogare le leggi longobardiche,
e sostituire ad esse una nova legislazione? Con un atto d'assoluto potere? Nessuno ignora ch'era cosa inaudita tra 'barbari dei medio evo; e sarebbe stata anche più stravagante
da parte di quel principe, che, con l'intitolarsi re de' Longobardi, aveva accettate le loro istituzioni. Col consenso de'
giudici e de' fedeli Longobardi? Come ottenere, anzi come proporre una cosa simile? La conquista aveva forse cambiate di

<sup>1</sup> In Cod. Leg. Wisigoth., Monitum; Ibid. pag. 48.

<sup>2</sup> Hoe quoque pracipio, ut omnes habeant et teneant legem Regis Educardi in omnibus rebus, adauctis his qua constituinus ad utilitatem Anglorum. Leg. Guil. Reg.; Canciani, ibid. pag. 348.

Tum sub Judicibus quos Rex imponeret ipsis, Legatisque suis, permissi legibus uti

Saxones propriis, et libertatis honore.

Poetse Saxonici, De gestis Car. M. Lib. 4, v. 109 et seq.; Rer. Franc. T. V, pag. 167.

<sup>4</sup> Omnium nationum quæ sub ejus dominatu erant, jura quæ scripta non erant describere ac literis mandari fecit. Eginh. Vita Car. M. 29.

punto in bianco le loro abitudini e le loro idee intorno alle' relazioni civili, e alla repressione dei delitti? E poi, quali leggi avrebbe sostituite alle longobardiche? Leggi nove di pianta? Ognuno sa ancora che le legislazioni allora si facevano a poco a poco. O un'altra legislazione gia hell'e fatta? Quale, di novo? Chè i Franchi n'avevano pin d'una, oltre le varie dell'altre popolazioni barbariche, più o meno unito con loro. E cos' importava poi a Carlomagno che i Longobardi avessero le loro leggi, come l'avevano appunto l Eurgundioni, gli Alamanni, i Bajoari e altre nazioni soggette al suo dominio? Nasceva, o per il corso naturale delle cose, o anche per ragione del novo stabilimento, il bisogno di far cambiamenti o aggiunte alle leggi longobardiche rimaste in vigore? C'era anche il ripiego naturale, consueto, perpetuo di far nove leggi su que' diversi punti; e così fecero infatti i re carolingi, e Carlo per il primo. Il Giannone stesso nota ii fatto: ma, cosa alquanto singolare, ci vede un novo argomento dell' eminenza dell'antiche leggi: « non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie. . Rimasero dunque come tante altre, per non dire come tutte l'altre; ma per essere accresciute e derogate in parte dalle leggi che vennero dopo, e infine mescolate e, per dir cost, perse nella folia degli statuti comunali, delle leggi romane diventate diritto comune, degli editti d'ogni genere e di diverse autorita, aumentati all'infinito: fatto anche questo quasi universale in Europa. Questa moltiplicità, e quindi confusione e incertezza di leggl, fu appunto uno de' principall motivi che fecero, in tempi vicinissimi al nostro. desiderare e chledere la riforma generale delle legislazioni. E nello stesso tempo, n'era un mezzo: giacchè la quantità, la varietà, lo sminuzzamento di tutti que' provvedimenti, l'interpietazioni e i ragionamenti teoretici fattici sopra, prestavano la materia e l'aluto a concetti generali e sistematici. Motivo e mezzo che mancavano ai barbari.

A chiunque poi abbia letta la storia del Giannone parrà dispersa del l'vedere che pretenda evare un'induzione sullo stato morale d'un popolo dalla bonat delle leggi : cosa che dovera essere per lui la più ordinaria di questo mondo. Basta vedere come qualifichi quelle de' diversi principi che, dopo i Longobardi e l'impero greco, dominarono, o li parte o in tutto, il paese di cui scrive la storia, Tros Rutulusve fuat 1: normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli. Roberto Guiscardo e suo fratello Ruggiero introdussero alcune lodevoli Consuctudini 2: Ruggero, conte, poi re di Sicilia, dopo avere stabilito il suo Reano, lo riordinò con si provide, ed utili leggi 3; quelle di Guglielmo I, ancorchè alcune sembrassero gravose a' suoi sudditi per l'avidità di cumular tesori, nulladimanco tutte l'altre furono assai provide ed utili 4: Guglielmo II, tutte sagge e prudenti 5: Federigo II imperatore, molte saggie ed utili leggi 6; Carlo d'Angiò, nuove leggi, nelle quali si danno molti lodevoli e saggi provvedimenti 7; Carlo II, molti utili provvedimenti 8; Roberto, molte utili, e savie leggi 9; Ferdinando I, provide e sagge leggi 10; Ferdinando II, leggi savie e prudenti 11 : Federigo, ullimo degli Aragonesi, savie e prudenti leggi 12. I vicerè spagnoli poi, meglio che mai. Il conte di Ripacorsa ne stabili alcune savie e prudenti 13; il duca d'Alcalà ne stabili moltissime tutte sagge e prudenti 14; il cardinal di Granvela, 40 Prammatiche tutte sagge e prudenti 15; il marchese di Mondejar, ventiquattro, nelle quali si leggono più provvedimenti molto saggi e commendabili 16; il principe di Pietrapersia, intorno a trentatre, ricolme di savii provvedimenti 17. E lasciandone da parte alcuni, per cui l'elogio è leggerissimamente variato, ce ne sono, se abbiamo contato bene, otto altri, per qualificar le leggi de' quali è ripetuta altrettante volte l'identica formola: tutte savie e prudenti.

Ma dove ci ha condotti il Giannone? Tutto questo non ha che fare con l'argomento; il quale, grazie al celo, non richiele nemmeno che s'esamini l'umanità, la piustizia, la prudenza civille delle leggi longobardiche. Basta osservare che non erano fatte che per i Longobardi.

E similmente, quando nella storia de' conquistatori si trovano aneddoti di generosità, di fedeltà, di temperanza; prima di pianger di tenerezza, prima di batter le mani, bisogna esiminare se queste azioni e abitudini virtuose fossero effetti

I Virg. Aen. X, 108.

<sup>2</sup> Ist Cir. Lib. II, Cap. 5. -3 Ibid. -4 Lib. 12, Cap. Ult. -5 Lib. 13, Cap. 2. -6 Lib. 17, Cap. 4. -7 Lib. 20, Cap. Ult. 5 I. -8 Ibid. 5 2. -9 Ibid. 5 4. -1 D Lib. 23, Cap. 2. -1 Ibid. 29, Cap. 2. -1 Ibid. Cap. 4. -1 B Lib. 30, Cap. 5. -1 Lib. 33, Cap. Ult. -1 5 Lib. 34, Cap. 1. -1 5 libid. Cap. 2. -1 1 Fidd. Cap. 3. -1 5 Lib. 34, Cap. 1. -1 5 Lib. 35, Cap. 2. -1 Ibid. Cap. 3. -1 5 Lib. 35, Cap. 1. -1 5 Lib. 36, Cap. 2. -1 Ibid. Cap. 3. -1 5 Lib. 36, Cap. 1. -1

d'un sentimento pio del dovere, o se nascessero da spirito di corporazione, da una disposizione d'animo, non dirò ipocrita perchè non mirava a ingannare (quelli tra i posteri che si sono Inganuati, fu perche lo vollero), ma neppur virtuosa nel senso preciso che si dovrebbe sempre dare a questa parola.

Non si deve passar sotto silenzio che quell'opinione cosi favorevole ai Longobardi non fu ricevuta da tutti gli scrittori moderni. Ma nessuno, ch'io sappia, la combatte di proposito e con l'intenzione di stabilirne una più foudata, e che abbracciasse davvero tutto l'argomento. Il Tiraboschi, senza impugnare direttamente Il giudicio del Muratori e del Denina, ne parla però con una maraviglia, e con una diffidenza molto ragionevole. Ma, avendo per suo principale oggetto la letteratura, e restringendo anche questa in conflui veramente troppo angusti 1, non potè nè volle estendersi molto su questo argomento. Pure i fatti che cita, e le riflessioni che ci fa sopra, parranno, credo, a chiunque le legga, più che bastanti a distruggere il giudizio che una singolare pretiliezione per questi barbari, come dice bemissimo, dettò al buon Muratori.

Anche l'illustre Mafei, nel libro X della Storia di Verona, giudicò i Longobardi con una severità molto più ragionata di quel che fossero l'acclamazioni de' loro panegiristi; ma non si propose nemmen lui di trattare tutta la questione. Contuttoclo, quella parte d'opinione che se n'era fatta, e che ha espressa, deriva da osservazioni tutt'altro che frettolose e volgari. Non ha presa la questione com'era posta malamente dagli altri, ma l'ha rifatta sulle cose stesse; ha indicato de' principi al quali, per esser riconosciuti principi importanti, non manca forse altro che un'applicazione pricostanziata; non ha supposta la strana mescolanza de'due

<sup>1 «</sup> Ma ora mi convien fare una rifessione diligente sullo stato in cui rovossi l'Italia a questi tempi, non gia pei direvit dominj, che ei venerro formando, essendo sessa allora divisa in pià Stati, e soggetta a diversi signori, che appellavansi dendi, ma pur dispendevano in qualche modo dai re di tutta la nazione, che risiedera in Pavia, nè pel diritto feudale aprobabilmente allora cominciò ad usarsi, como già abbiano soservato; il quali cose non poternon corre alcuna influenza sulla telerratura, ma ben-n, ecc. » Stor. della letterat, tom. III, lib. 2, cap. 1.

popoli; e fu, ch'io sappa, il primo che osservasse alcuni effetti generali e permanenti della dominazione de' Longobardi sulla popolazione posseduta da essi: in quella dominazione e in quelle leggi ha cercato l'origine d'abitudini e d'opinioni, che hanno regnato per secoli, che regnavano ancora al suo tempo. È una maniera d'osservar la storia, che non è divenuta comune dopo il Maffei; ma che prima di lui era a un dipreso sconosciuta.

Concludiamo che, se i Longobardi furono davvero quell'anime buone, sara stato per altre ragioni, che per quelle addotte da' loro panegiristi.

## APPENDICE AL CAPITOLO IV.

Intorno al significato di due luoghi della Storia de' Longobardi , di Paolo Diacono.

Il primo di questi controversissimi luoghi è relativo all'interregno, durante il quale i Longobardi furono governali dai duchi delle diverse città conquistate, dopo la morte di Clefo, secondo re in Italia di quella nazione. His diebus, dice lo storico, multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt; retiqui vero per hostes divisi, ut tertam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur!

L'altro si riferisce al momento in cui i duchi ristabilirone il poter regio nella persona d'Autari figlio di Clefo. Qui, dopo aver detto che in quell'occasione essi cedettero al novo re la metà delle loro sostanze, lo storico aggiunge: Populi ti-men aggravatti per Langobardos hospites partituntur<sup>3</sup>.

In mezzo alla diversità dell'opinioni sul significato speciale de' due luoghi, è una cosa ammessa concordemente, che ci sia tra di essi una stretta relazione: è ci cò che lo fa credere è la somiglianza, che infatti è singolare, tra le due espressioni, per hostes divisi, c, per Langobardos hospites partiuntur. E siecome la prima accenna indubitabilmente un atto co-



<sup>1</sup> De gestis Langob, II, 32.

<sup>2</sup> Ibid. III. 16.

stitutivo, una legge stabile, imposta dai conquistatori a una parte de' conquistati, così si crede che la seconda deva siguidicare o una modificazione, o una nova applicazione della legge medesima. L'aver pol l'autore usata questa volta la parola populi ha fatto parere che qui si tratti d'un fatto più generale, e che in questa frase sia contenuta insieme e naseosta una notizia importante intorno alla condizione degl'italiani sotto il dominio louzobardico.

A noi è parso di vedere che quella somiglianza non sia altro che di parole, e meramente fortuita, e che in questo luogo lo storico abbia voluto riferire un fatto interamente novo, e di tutt'altro genere, senza relazione, nè analogia col primo: cioè, non una legge stabile, ma un provvedimento occasionale, e relativo, non alla popolazione italiana in geuerale, ma a una quantità accidentale e temporaria d'Italiani. Quindi l'interpretazione che arrischieremo di quella frase, non che dar lume alla vasta e interessante questione della condizione generale degl'Italiani sotto i Longobardi, non potra, riguardo ad essa, avere altro effetto (se n'avrà alcuno), che di sottrarle un documento, e quello nel quale, più che in qualunque altro de' pochi che ci rimangono, si crede di poter trovarue la chiave. Era nostro dovere d'avvertir di ciò a tempo il lettore.

Riguardo poi al primo luogo, non possiamo nemmeno chiamar nostra l'interpretazione che siamo per esporne, giacchè non è nova che in parte; e, differendo in un punto da tutte quelle che sono state proposte, s'accorda in altri con più d'una, e in uno essenzialissimo con quella che è stata così dottamente sostenuta dal signor Troya nel Discorso della condizione de' Romani vinti da'Longobardi, frammento d'un gran lavoro, ma frammento che è da sè un lavoro importante, e basterebbe ad onorare aitamente i risorti studi storici Italiani, Nondimeno, siccome l'intento di dimostrare la relazione supposta tra i due logghi, ha fatto che l'esame di essi non sia mai stato scompagnato, così l'intento contrario el obbliga in certa maniera a seguire la medesima strada. Dei resto, quel poco di novo che abbiamo a proporre su questo luogo, potra forse servire a metter d'accordo varie asserzioni dello storico, le quali, nello stato presente della questione, possono parere inconciliabili.

E s'intende che noi prenderemo a man salva dagli autori di quelle diverse interpretazioni gli argomenti che possonofare per nol.

I.

È cosa, non dirò qui ammessa generalmente, ma generalmente sottintesa, che le parole: reliqui vero per hostes (o per hospites 1) divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur, si riferiscano a un solo fatto, a un solo momento storico; e che le due espressioni, per hostes divisi, e tributarii efficiuntur, non siano altro che due maniere di qualificarlo. Ed è sulla natura del fatto supposto unico, sul valore supposto uguale delle due espressioni, che c'è disparere, volendo alcuni che tanto l'una quanto l'altra non significhino nulla più che l'assoggettamento a un' imposizione ; altri che importino anche un assoggettamento delle persone, uno stato di servitù. Noi crediamo, e questo è il punto in cui osiamo dissentire da tutti, che in quel luogo siano espressi due fatti di diversi tempi, e di diversissimo carattere; che nelle due espressioni si deva vedere, non un pleonasmo, ma un'antitesi; che l'autore parli in effetto e d'imposizione e di servitù, ma riferendosi a due diversi tempi, e con l'intento d'esprimere appunto la sostituzione dell'una all'altra; che in somma il senso di tutto il luogo sia questo: In quel tempo, cioè sotto l'atroce e sfrenata dominazione dei duchi, molti nobili romani furono messi a morte; il rimanente di quelli che da principio erano stati semplicemente assoggettati a pagare il terzo delle loro raccolte, e a questo fine divisi per hostes, furono ridotti alla condizione servile di tributarii.

E prima di tutto, ciò che ce lo fa credere è la differenza delle forme grammaticali adoprate qui dallo scrittore. Ut tertiam partem suarum frugum persolverent, e tributarii efficiuntur indicano apertamente due diversi tempi, e due diversi fatti: uno anteriore, del quale lo scrittore fa semplicemente menzione 2; l'altro, che riferisce espressamente,

I Variante adottata generalmente, per la supposizione molto probabile che hostes, quand'anche fosse la vera lezione, nou sia qui altro che un sinonimo, o piuttosto un'altra forma di hospittes.

<sup>2</sup> Chi volesse domandargli il perchè non l'abbia riferito a suo tempo .
avrebbe troppe cose dello stesso genere da d mandargli.

come avvenuto nel momento in cui si trova col racconto. E se qualche amanuense, copiando, come facevano cost apesso, delle glosse insieme col testo, ce l'avesse trasmesso cosi: reliqui vero antea per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur, non credo che al critico più sottlle sarebbe nato alcun sospetto d'interpolazione. Paolo, dottissimo in latinità per un uomo dell'ottavo secolo 1, scriveva, aon con eleganza, di certo, ma in grammatica; e se avesse voluto parlare d'un fatto solo, non si vede perchè, avendo messo prima persolverent, non avrebbe messo poi per corrispondente effecti sunt. Per aver ragione di supporre una tale sconcordanza, bisognerebbe che o l'altre espressioni del testo o la verosimiglianza storica obbligassero a credere che si tratta d'un solo e medesimo fatto. Ma, se non c'inganujamo, quelle s'adattano benissimo all'interpretazione contraria; questa la vuole espressamente.

E in quanto alle prime, abbiamo detto solamente che ràdattano, perchè siamo ben lontani dal pretendere che tra le locazioni hospites e tributarti ci fosse, nel latino del medio evo, un'opposizione diretta e costante; e l'argomento del resto non richiede tanto. Basta che in qualche caso, e caso a proposito, la prima servisse a significare una condizione esente da servitit, e l'altra una condizione servile; dimanierachè non deva parer punto strano che lo storico longobardo le abbia adoprate a distinguere appunto le due condizioni.

Nell'accennato Discorso della condizione de' Romani vinti da' Longobardi, l'illustre signor Troya, supponendo con gli altri, che lo storico parli d'un fatto solo, vuole che le due locuzioni importino ugualmente servità. E allega o accenna esempi dell'una e dell'altra; ma quelli che riguardano la locuzione hospites a noci pare che in questo

<sup>1</sup> È noto che quallo che ci rimane dell'Opera di Festo: Le cerboruma rimitatione, è un compendio del nostro Diacono. Se poi abbia fatto una cona utilea alle lettere, conservando così almeno una parte di quell'opera importante per la filologia, e non senza importanza per la storia, coi renerne pià facile la trascrizione; o se, con questa facilità medesima, sia stato cagione di far trascurare e perdere l'opera intera, chi lo potrebbe indovinare?

<sup>2 &</sup>amp; XXVII.

caso abbiano forza di prove. Che tra i vari significati di questa locuzione e di vari suoi derivati, si trovi anche questo, non se ne può dubitare : ma qui si tratta del significato che potesse avere quando fosse adoprata a indicare una relazione tra il Romano e il Barbaro conquistatore. Ora, deil' Hospes usato in questo senso, noi non troviamo che un solo esempio: quello de' Burgun'i, nelle leggi de'quali è chiamato con quel nome e il Barbaro a cui era stata assegnata in proprietà una parte delle terre del Romano, e il Romano medesimo. Esempio che non solo non favorisce l'interpretazione proposta, ma la contradice apertamente; giacchè, come e noto, il Romano, sotto la dominazione de' Burgundi aveva conservata la libertà intera, e il pieno possesso delle terre lasciategli. Che se il non aver noi trovato di più dipendesse dal non aver saputo cercar bene; e ci si potesse far vedere che quel vocabolo fu usato in un tal senso o dagli Eruli, o dagli Ostrogoti, o da' Visigoti, o da altri di simili generazioni, potremmo ancora dire, con l'egregio Rezzonico, che « non inchiude per nulla il concetto dello spoglio della proprietà e della libertà personale 1; , pojchè cio non avvenne in alcuno di que' casi.

Quest'argominto, è vero, si fonda sulla supposizione che o la vera lezione sia: per hospites, o che il per hostes sia, riguardo alla significazione, tutt' uno. Ma se anche si vuole che una tale-supposizione non abbia un fondamento bastante in quella semplice analogia; e che la formola per hostes divisi possa avere avuto un significato diverso (più facile, del resto, da immaginarsi che da trovarsi), l'aitre espressioni che l'accompagnano, escludono ogni idea di servitù. La frase: ut tertiam partem suarum frugum persolverent quanto è propria a significare un' imposizione pagata da un possidente, altrettanto sarebbe strana per indicare il fitto d'un lavoratore, e tanto più d'un lavoratore servo. « I frutti adunque, . come osservò giustamente e acutamente il signor professore Capei, e erano suoi (del romano), nè suoi avrebbono potuto dirsi se anco i fondi frugiferi (chè l'accessorio seguito mai sempre il principale) non fossero rimasti in do-

<sup>1</sup> Nelle brevi, ma dotte e sazaci Osservazioni interno al Discorso di Carle Troya, ecc. Art. I, 6.

minio di lul 1. » Infatti, in qual maniera quel suarum frugum sarebbe potuto convenire ai Romani diventati lavoratori servili? Come ad antichi padroni? No, di certo: giacchè, secondo un'altra ugualmente giusta e acuta osservazione, « I nobili romani non avrebbero avuto a pagare il terzo di loro entrate, ma solo il terzo di quella parte, di necessità piccolissima, delle ampie loro antiche possessioni, della quale fossero coloni 2. . Come a novi coloni ? Nenpure; poichè il colono non dava del suo al padrone; era anzi questo, che lasciava a lui una parte de' frutti, perché avesse da vivere.

Che poi la voce tributarii significasse, non glà esclusivamente, ma in molti casi, una condizione servile, bastano per dimostrarlo gli esempi addotti dal Ducange, il quale definisce quella voce così; coloni liberi (val a dire che non erano nell'ultimo grado di servitù incondizionata), obnoxice licet conditionis, ut qui ad tributa et serviles operas tenerentur. E rimettendoci a questi esempi, e agli altri addotti dal signor Troya, ne prenderemo tra questi uno solo, che fa più particolarmente al caso, poichè è ricavato dalle leggi longobardiche. « Rotari, » dice l'Illustre storico, « usò in significato servile questa voce di tributario, nel favellar della casa ove abitavano i servi 3. . Infatti quella legge prescrive che il creditore il quale voglia far pegnorare una casa tributaria. deva star mallevadore, per tanti giorni, del servo, della serva e del bestiame che ci si trovino: passato il qual tempo senza che il debitore abbia pagato, ogni morte o guasto o fuga di servi o di bestie, che possa avvenire, sia a danno di questo 4.

<sup>1</sup> Sulla dominazione de' Longobardi in Italia, Discorso al Marchese Gino Capponi: I. 11.

<sup>2</sup> Vicende della proprietà in Italia, dei signori di Vesme e Fossati; lib.

III, cap. 7. 3 Op. cit. § XXVIII.

<sup>4</sup> Nulli liceat pro quolibet debito casam tributariam ordinatam loco pignoris tollere, nisi servum aut ancillam, vaccas aut pecora, ita ipsum aut pignus (al.; ita ut ipsum pignus), quod tulit per suam custodiam, saboum faciat usque ad prafinitum tempus, sicut subter adnexum est, idest intra eas personas qua intra contum milliaria habitant, intra dies XX. Et zi intra dies istos XX debitor pignus suum, justitiam faciens, et debitum reddens, non liberaverit, et post transactos dies XX, contigerit ex ipso pignore mancipium, aut quodlibet peculium mori, aut homicidium, aut damnum fieri, aut alibi transmigrare, tunc debitor in suum damnum reputet, qui sua pignora liberare neglenerit, Rot. I. 257. -

Qui pare evidente che l'aggiunto tributaria sia relativo alla qualita degli abitanti.

Con questo crediamo abbastanza dimostrato che, se le forme grammaticali richiedono che nel luogo in questione s'intendano accennati due fatti diversi, la forza de' vocaboli lo permette per lo meno.

Ma più ancora ci pare che lo richieda la verosimiglianza. intrinseca della cosa. Le circosianze espressamente riferite dallo storico sono di troppo diversa, anzi opposta natura, perchè si possa riguardarle come appartenenti a un solo e medesimo fatto. E o si voglia che questo fatto si riducesse a un semplice tributo reale, o si voglia che al tributo andasse unita la servità delle persone, riesce ugualmente un fatto inespicabile, contradittorio.

Nella prima ipotesi, quale disproporzione tra i due effetti che si vogliono contemporanei, e prodotti da una stessa cagione! Molti scannati per impossessarsi de' loro beni, il resto assoggettati semplicemente a un' imposizione; e imposizione non punto esorbitante appetto ai due terzi delle terre portati via altrove da altri Barbari molto più miti: un macelloe un catasto i inverosimiglianza notata e fatta vivamente risaltare dal signor Troya, « A questo dunque solamente, » dice, « riuscite sarebbero le tante industrie sanguinose, la tanta strage, i tanti esigli comandati da Clefo e da' Duchi a sangue freddo e solo per cupidigia come scriveva il Diacono? E sto a vedere se il Muratori non creda, che le terre di quegli uccisi e di quegli esigliati o de' fuggiti non fossero state concedute agli eredi legittimi di tutti costoro da' Longobardi, mercè il Canone d'un terzo de'frutti ! O che ciascun Longobardo si dovesse rivolgere a'tribunali ordinari se al Romano, preteso debitore, non piacesse pagare quel Canone! o frodarlo nel peso e nella qualità! 1 , Ironia che sta bene a tanta ragione.

Nell'altra ipotesi, non è forse meno improbabile, come è, credo, fuori d'ogni analogia, la disproporzione tra la quan-

Peculium, nel latino del medio evo, e segnatamente in quello delle leggi longobardiche, significara anche bestiane. Non è così chiaro il senso dell'orsinatam aggiunto a casam. Forse fornita d'attrezzi e d'abitatori, in ordine, come si disse poi?

l Appendice al Discorso sulla condizione de' Romani vinti da'Longobardi; cap. II, § 1.

tità del tributo, e la condizione servile. Gli Eruli, gli Ostrogoli, i Visigoti e i Burgundi, lasciando al Romano intatta la
ibiertà, s' erano appropriati, chi il terzo, chi i due terzi
delle terre; e i Longobardi, riducendolo in servitò, gli avrebero concesse le due parti de' frutti, contentandosi d'una 1
l'avrebbero messo in miglior condizione del nostro mezraiolo! Quella cupidigia bestiale che, per rendere il possesso
più spedito, più sicuro, più intero, ammazzava, e dove serbava pure qualcosa d'umano, sostitulva alla morte la servitù, sarebbe poi diventata così discreta nell'esigerne il
frutto!

Un'altra inverosimiglianza, non così grave, ma nemmeno senza peso, e comune alle due ipotesi, è che a que'conquisatori sia venuto così tardi il pensiero d'imporre un tributo a modo loro. Non è certamente una cosa impossibile, ma non è la più probabile che si fossero tanto allontanti datla consuetudine comune de' Barbari di quell'epoca, e segnatamente di quelli che gli avevano preceduti in Italia: voglio dire la consuetudine d'assegnar direttamente a ogni uomo dell'eserotto una parte del frutto della conquista; e che avessero mantenuta l'imposizione imperiale sulle-terre, pagata allo Stato, non alle persone, e di più legata con una gerarchia romana. Quelle spedizioni o invasioni si facevano per il conto, non d'un governo, ma d'una naxione, cio d'una massa d'eroi, il principale scopo de' quali era d'andare' a viver d'entrata.

Ogni cosa in vece viene, se non c'inganniamo, a trovarsi a suo luogo, quando s'ammetta, o piutiosto si riconosca la distinzione de'due momenti storici, così chiaramente indicata, anzi espressa net testo. Da principio, con la conquista barbarica un tributo barbarico; poi, con lo spoglio e con la strage di molti, lo spoglio e la servitti degli altri. Alcuni de' vincitori, stando attaccati a una massima vecchia, che da un moderno fu espressa con quel leggiadro equivoco: it n'y a que les morts qui ne reviennent point, fanno man bassa sugli spogliati; altri, ne'quali la cupidigia e la politica lassiano il posto a un restieccio d'umanita, si contentano di ridurii all' ultimo grado d'impotenza. In verità, non deve parer duro l'intender qui il tributariti in significato di servi, quando si pensa che il suo corrispondente è interfecti. Eli

caso d'applicare la nota etimologia: servi, qui servati sunt, quum cos occidere oporteret jure belli <sup>1</sup>. Se non che qui era jure cupiditatis: il diritto col quale erano stati levati dal mondo gli altri.

Ma chi furono precisamente quelli a cui, per grazia, e in vece della morte, toccò la servitù?

Il rimanente, risponde Paolo, se hanno alcun peso le ragioni che abbiamo addotte del doverlo interpretar così, il rimanente di quelli ch'erano stati assoggettati all'imposizione
del terzo: reliqui per hostes divisi. E con ciò sarebbe venuto a dire indirettamente, ma chiaramente, che non tuti
affatto i possessori c'erano stati assoggettati. E anche qui ci
pare che l'interpretazione proposta si trovi d'accordo con le
circostanze del tempo.

È noto che, all'arrivo de' Lon gobardi, le terre in Italia erano la più parte, e da molto tempo, divise in latifondi, sia tenuti a mano dal padrone, e coltivati da servi, sia affittati in piccoli pezzi a de'contadini liberi, che pagavano una porzione de'frutti. · È un fatto troppo evidente, · aveva detto Plinio, ciuque secoli prima, « che i latifondi hanno rovinata l'Italia, e oramai anche le province. La metà dell'Affrica (romana) era in mano di sei padroni, quando Nerone li fece morire: e Pompeo si mostrò grande anche nel non aver mai voluto comprare un podere confinante 2. . Ed era una cosa che, fatta, doveva mantenersi, glacchè non c'erano allora cagioni che aiutassero la formazione di mediocri o di piccoli capitali, I quali, tentando la prodigalità, spesso bisognosa, di que'gran possessori, potessero produrre lo smembramento delle loro vaste tenute. I piccoli possessi poi, ch'erano pure rimasti, dovevano trovarsi per lo più ue'luoghi montuosi, dove, per più d'una ragione, si trovano quasi sempre. Ora, i Longobardi, ne'primi tempi dell'invasione, e con progetti di nove invasioni, non poterono certamente spargersi in tutte le parti del territorio, ma dovettero tenersi come accampati

<sup>1</sup> Ponat. ad Terent. Adelph. II, 1, 28.

<sup>2</sup> Verunque confitentibus latifundia perdidere Baliam, jam wero et provinciat-Sca domini semissem African possidebant, quum interfecti en Nero princeps: non fraudando magnitudine hac quoque sua Cn. Pompeio, qui munquam agrum murcatus est conterminum. Plin., Nat. Hist., XVIII. 7, 8.

nelle città o nelle vicinanze di esse: e non era ancora il tempo che arrivassero con gli ordini dove non erano con la presenza. Da un'altra parte, l'imposizione sui pochissimi piccolì poderi, che pure si trovassero nella parte del paese effettivamente dominata e abitata da loro, avrebbe dato più impicci che frutto: e principalmente su quelli che fossero lavorati dai padroni medesimi; che doveva essere il più di que' pochissimi casi, È quindi probabile che l'imposizione sia caduta solamente sulle vaste tenute, ch'erano quasi il tutto, e dove la riscossione era insleme facile e abbondante, e il padrone più sotto la zampa. E un argomento di semplice analogia, ma non da trascurarsi in tanta scarsità di documenti su questo punto, è il fatto de'Burgundi, de'quali un cronista del secolo VI, e del paese, dice che « divisero le terre co'senatori della parte delle Gallie occupata da loro 1. . Senator ebbe nel medio evo diversi significati, e non di rado oscuri o dubbi per noi; è però fuor di dubbio che inchiude sempre la nozione d'uomo riguardevole, primario tra quelli del suo paese 2.

E non è più certo il significato preciso e speciale del nobilium usato da Paolo. Può riferirsi a nascila, o ad antiche dignita, o anche a sostanze. Ma, o direttamente, o per sottinteso, a queste si riferisce di sicuro. Que'nobili erano ricchi, poichè furono scannati per cupidigla; ed erano per conseguenza di quelli che pagavano il terzo. Ed ecco la relazione di quel nobilium col reliqui che vien dopo: motti de principali e più distinti possessori romani furono messi a morte; tutti gii altri che, come loro, e insieme con loro, erano morte; tutti gii altri che, come loro, e insieme con loro, erano

I Zo anno (466) Burgundiones partens Gellie occupareurust, terrasque cus Gellie (ag. Galtie o gelticid) Sentorivosa diviervunt. Marii Adventicensis Chron.; Rer. Gallie, et Franc., T. II, pag. 13. Auche dal poco che dicono le leggi di questi conquistatori par che si possa indurre che furono divisi solamente i poderi considerabili, e appartenenti a padroni non contadini. Al Burgundi fu assegnato il terro degli eshiavi, i due terri de campi (Leg. Burg. Tit. 54, 1. I) e la meta delle corti e de'pomari (Ibid. I. 3). Curtis si-gmiicava per lo pià tutte le case e giì altire difici d'una fattoria. V. Docange. 2 V. Ducange, ad h. v. Lo stesso Mario, parlando, all'anno 538, della resa di Milano ai Gott e si Bargundi loro ausiliari, dice: s'ètgre Senatores et Saccretota, cium retiquis populis stiens in sacronanets loca interfecti sunt. Loc. cit. nag. 16.

stati tassati al terzo dell'entrata, furono fatti servi; e questi e quelli per impossessarsi de'loro beni, come lo storico fa intendere, senza dirlo espressamente.

Se poi ogni Longobardo sia diventato padrone della porzione di fondo sulla quale gli fosse stato prima assegnato il terzo de'frutti, o se sia stata fatta tra i Longobardi un'altra qualunque divisione delle terre, toccandone in ogni caso una parte grossissima a ogni duca, e una grossa a ognuno degli altri Longobardi qualificati e distinti dalla moltitudine gregaria degli arimanni, è un punto sul quale non si potrebbe far altro che tirare a indovinare. In quanto al grado di servitù nel quale siano stati costituiti i possessori non ammazzati, la denominazione di tributarii può far congetturare che non fosse l'infimo. In mano di quali padroni siano caduti, se dei duchi soll, o anche d'altri Longobardi, non mi pare che si possa riuscire a saperlo più di quello che si sappia che fine per l'appunto abbiano fatta que' tanti che furono condotti via schiavi da Agilulfo nella sua spedizione contro Roma 1; que'molti più che Rotari ridusse in servitù, nella couquista della Liguria 2: quelli che Desiderio portò via, insieme col bestiame, da Blera, e (somiglianza notabile) dopo aver fatta strage de'primati 3. Turbæ servientium immixti sunt 4. E non sono poche l'altre cose che dobbiamo disperar di conoscere intorno al modo speciale de'due fatti non meno dolorosi, di cui trattiamo: fatti de' quali l'essenza medesima è

<sup>1</sup> Alios in captivitatem duci, alios detruncari, alios interfici videmus, S. Greg. in Ezech. Lib. II, Homil. VI, 22; ibid. Hom. X. 24.

<sup>2</sup> V. il passo di Fredeçario, citato nell'appendice antecedente. Paolo, come osserrò molto a proposito il signor Troya (§ LXXVII), non fa altro che accennar brevemente la conquista, senza dire una parola del come farnon tratati i vintil. Igitura Robbari rez., Rossenorum civitates ob urbe Tuscie Luncus miterizzas que in littore maris state sunt, suque ad Francovum Bance copt. IV. 4.

<sup>3</sup> Nam in civitatem Bleranum dirigans penarelem acercitum partium Tuvia, dum igni Bleranum in fabica pacia of recollipadas progrims appete cum multi-ribus et filisi atque framulti especiarentur, irruperum tuper en igni Lamphordi et conceso primata, quami dilibir en civitate erum, interpresunt, et procima multem tam de hominibus, quam de peculiis absulerum, ferro et igne cunta et civitate penarelment, multem Bill; Rer. II. T. III. pag. 12.

<sup>4</sup> Tacit., Agric. 40.

cost succintamente, e per noi ambiguamente accennata in quell'unico tra i documenti venuti a noi, dove ne sia fatta espressa menzione.

Rimane ora da vedere se l'interpretazione proposta non sia contradetta da documenti relativi a tempi posteriori. E in quanto all'essere il tributo stato Imposto fino dal primi momenti della conquista, non credo che si possa trovar nulla in contrario, sia nella storia de'fatti accaduti dopo l'interregno, sla nelle leggi, sia in altri documenti qualunque. Dove si può credere che ci sia un tal pericolo, è in ciò che riguarda lo spoglio intero de' beni e la riduzione in servitù de' principali possidenti romani, nel tempo dell'interregno medesimo. E qui, come ognuno vede, la nostra questione non é, per dir così, che un brano di quella ben più vasta, intorno alla condizione degl'Italiani sotto il dominio longobardico. Tra gli scritti in cui questa questione è stata trattata, è certamente notabile, e per dottrina e per ingegno, quello de'signori di Vesme e Fossati, sulle Vicente della proprietà in Italia, dalla caduta dell'Imperio romano, fino allo stabilimento dei feudi; ed è anche, se non c'inganna la nostra ignoranza, quello dove sono raccolti più fatti per provare · esservi stati, anche ne'primi tempi dopo la conquista, Romani nobili, Romani pienamente liberi e Romani possessori di beni stabili 1. » Il nostro assunto è molto più ristretto e, per compenso, molto meno difficile di quello che combattono i due valenti collaboratori. Che ci fossero Romani liberi e qualche Romano possessore 2, può star benissimo con la nostra interpretazione, secondo la quale, nell'interregno non sarebbe stata ridotta in servitù che una classe di persone : classe già pochissimo numerosa, e allora avanzo di due carnificine; e lo sproprio non sarebbe stato esteso a tutte quante le terre. De'fatti allegati in quello scritto, i soli che importino alla piccola nostra questione sono quelli che riguardano i Romani nobili. Nell'esaminarii brevemente, nol ci prevarremo, come

<sup>1</sup> Lib. II, Cap. 7.

<sup>2</sup> Un certo quale indizio che i possessori romani fossero pochi può esser questo, che nelle carte dell'epoca longobardica, che si trovano nelle colletioni del Muratori, del Lupi, del Fumagalli e del Brunetti, i nomi de'venditori o donatori di fondi sono la massima parte germanici.

abbiamo fatto altrove, di più d'un argomento del signor Troya.

Per prova che I nobili non fossero stati spogliati de'lorobeni, adducono i chiarissimi autori la lettera di san Gregorio al clero, all'ordine e alla piebe di Perugia, città stata in potere de'Longobardi, ripresa poi, e posseduta allora dai Greci. • Sebene questa lettera, scritta in tempo che Perugia era dei Greci, non provi che sotto i Longobardi durasse nella città la distinzione tra l'ordine e la piebe, prova almeno che gli antichi nobili, ossia i decurioni, non vi erano stati al tutto distrutti, ammazzati o spogli dei loro beni 1.. Ma perché i nobili di Perugia non ammazzati possedessero beni in quel tempo, non è punto necessario che n'avessero conservato il possesso sotto i Longobardi. Scacciati questi, i beni ch'erano stati presi da loro dovettero naturalmente esser restituit agli antichi padroni o alle loro famiglie.

Adducono poi altre lettere dello stesso pontefice nelle quali è fatta menzione di nobili, sicuramente romani. « Nel tempo che Gregorio aveva la prefettura di Roma, durante il vescovado di Laurenzio in Milano, mandò questi al papa una dichiarazione risguardante i tre capitoli calcedonesi; in qua viri nobilissimi et legitimo numero subscripserant 2. Non v'ha dubio che i Longobardi a quel tempo fossero tuttavia ariani, onde gli uomini nobilissimi che sottoscrissero quella protesta non poterono essere che Italiani; e questo in una città dalla quale molti erano fuggiti al tempo dei Longobardi, ed eranne tuttavia lontani (Greg. ep. 111, 30) 3. . Ma, come osservò il signor Troya 4, que' nobilissimi erano appunto i milanesi fuggiti e lontani, quelli di cui san Gregorio, nella lettera citata, dice che illic coacti barbara feritate consistunt: cioè in Genova, dove risiedette, in tutto il tempo del suo pontificato, Lorenzo II, vescovo di Milano, ma non vescovo in Milano, 5

Quest'osservazione vale ugualmente per l'altra lettera,

<sup>1</sup> Vicende della proprietà in Italia, ecc. pag. 349. Greg. Ep. I, 60.

<sup>2</sup> Greg. Ep. IV, 2. Constantio Episc. Med.

<sup>3</sup> Vicende, ecc., pag. 350.

<sup>4</sup> Della condizione, ecc. § LV.

<sup>5</sup> V. la nota al Cap. antecedente, pag. 174.

nella quale Gregorio, raccomandando Fortunato prete a Costanzo successore immediato di Lorenzo, scrive: audio eum cum decessore vestro Laurentio ad mensam Ecclesiæ per annos plurimos nuncusque comedisse, inter nobiles consedisse et subscripsisse 1.

• In un'altra lettera al popolo ed al clero di Milano, durante la vacanza tra ia morte di Costanzo e la elezione di Beodato, raecomanda: Latrize præsentium Archiusa clarissima foemina propter causam legati quod ei contugique Laurentius... episcopus reliquerat 2. » Na non c'e ragione veruna per supporre che la donna chiarissima ablitasse in paese soggetto ai Longobardi. La congettura più probabile è in vece, che appartenesse a una delle famiglie rifugiate a Genova; e il legato lasciatole d.il vescovo, ch'era vissuto e morto in quella città, n'è un indizio di più. E nella nota al Capitolo antecedente, citata dianzi, abbiamo addotte le ragioni che inducono, o piuttosto obbligano a credere che a Genova fosse diretta anne la lettera.

L'ultimo fatto è ricavato dalla storia. « Paolo Diacono nomina Theodoten puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam presso Pavia 3. . Osserva però giustamente il signor Trova che lo storico paria dell'origine di Teodote, e non della sua condizione; e che l'esser nobilissima la prima non fa che la seconda non potesse esser servile. E cita molto a proposito un altro passo di Paolo medesimo, dove è detto che Grimoaldo ebbe tre figli da Itta, captiva puella, sep tamen nobili 4. E chi può dubitare che tra i Romani ridotti in servitù da Agilulfo e da Rotari, non ci fossero di molti nobili? Che poi Teodote fosse in effetto in una condizione servile, ci pare più che indicato da varie circostanze del racconto che la riguarda. Ne trascriviamo qui la parte che fa al nostro proposito. At vero Cunibertus rex Hermelindam ex Saxonum-Anglorum genere duxit uxorem. Quæ cum in balneo Theodotem puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam... vidisset, ejus pulchritudinem suo viro Cuniberto regi laudavit. Qui ab uxore hoc

Greg. Epist. IV, 39. — Vicende, ecc. pag. 350.
 Id. Lib. XI, Ep. 16. — Vicende, ecc. pag. 351.

<sup>2</sup> Id. Lib. XI, Ep. 16. — Vicende, ecc. pag. 351 3 Paul. Diac. V, 37. — Vicende, ecc., ibid.

<sup>4</sup> Id. IV, 47. - Della condizione, ecc. § CVI. Anni 667-668?

libenter audire dissimulans, in magnum tamen puella exarsit amorem. Nec mora, venatum in silvam quam Urbem appellant 1 perrexit, secumque suam conjugem Hermelindam venire præcepit. Qui exinde noctu egrediens. Ticinum rediit, et ad se Theodotem puellam venire faciens .... Certo, queste parole danno più l'idea d'un ordine fatto intimare a persona soggetta, e sotto la mano, che d'un ratto violento, o d'un'infame trattativa per levare una fanciulla libera dal seno d'una nobilissima famiglia. E di più, nè l'una, nè l'altra di queste supposizioni s'accorderebbe con la ristrettezza del tempo; giacchè Cuniberto era partito di notte dalla casa di caccia, e senza dubbio per ritornarci la mattina, non avendo scelta quell'ora, se non per nascondere la sua partenza alla regina, L'esser poi Teodote stata veduta da questa nel bagno, non pare che si possa spiegare verosimilmente, se non col supporre che abitasse nel palazzo reale. Tutte queste circostanze rendono sommamente probabile che fosse una delle ancelle che ci dimoravano.

Fu poi messa in un monastero di Pavia, che prese il nome da lei, come segue a raccontare il Diacono 2; e queste sue avventure furono cagione che si parlasse della sua origine, a differenza di chi sa quant'altre nobilissime romane che vissero e morirono oscure in quel miscuglio di schiavi, insieme con chi sa quante altre discendenti di famiglie nobilissime delle diverse parti di mondo conquistate da' Romani.

II.

Se dunque, all'epoca del ristabilimento del regno, lo stato di cose indicato dalla formola, per hostes divisi, non esisteva più, e non che esser opera dei duchi, era stato violentemente distrutto sotto la loro dominazione; le par ole, populi tamen

<sup>1</sup> Questa selva, che avera preso il none dal finmo Urbi (ora l'Orba), el l'ha poi dato al Bosco, borgo vicino ad Alessandria, era un luogo prediletto di caccia de re longobardi. Paolo ne fa menzione più volte, e in un luogo la chiama vantisimom sileom (V. 39). E anche la probabilità del racconto is questione valore che artriasse vicino a Paris.

<sup>2</sup> Quam tamen postea in monasterium, quod de illius nomine intra Ticinum appellatum est, misit. Ibid. — Fu poi chiamato il monastero della Pusterla-V. la nota al luogo citato, Rer. It. Script. T. I. P. II, pag. 437.

aggravati per Langobardos hospites partiuntur devono significar tutt'altro che un'operazione relativa a quello. Quest'argomento pregindiziale però non può dispensarci dall'esaminare le più celebri e le più seguite tra l'interpretazioni che forono fatte con un tale intento.

Secondo il signor de Savigny, quelle parole non esprimerebbero altro che la continuazione, e come la conferma del fatto anteriore. « I Romani rimangono divisi tra i singoli Longobardi, come hospites di questi; e non si deve veder qui una novità, ma la permanenza dello stato di cose spiegato sopra, come lo dimostra la somiglianza dell'espressioni 1. . A una tale interpretazione però ci pare che resista invincibilmente la forza del partiuntur, che esprime nella maniera più risoluta un fatto novo. Di più, questo fatto è messo dallo storico in relazione con ciò che precede, e con ciò che segue; e perchè l'interpretazione riesca soddisfacente, è necessario che ci comparisca questa doppia relazione. Trascriviamo qui di seguito questa parte del testo, affinchè il lettore possa far comodamente un tal giudizio e su questa, e sull'altre interpretazioni. Hujus (Authari) in diebus, ob restaurationem regni, duces qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse posset unde rex ipse, sive qui ei adhærerent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti alerentur. Populi tamen aggravati (e questo tamen annunzia manifestamente qualcosa di straordinario e da non doversi aspettare dopo la cessione fatta dai duchi), per Langobardos hospites partiuntur. Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum (e qul il sane accenna altrettanto manifestamente, che le cose che si diranno sono consentance al fatto riferito, e lo confermano): nulla erat violentia, nullæ struebantur insidiæ. Nemo aliquem angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat securus sine limore pergebat. Ora, nell'interpretazione proposta il tamen non avrebbe alcun senso, anzi n'avrebbe uno contradittotio. E riguardo alla seconda relazione, l'illustre scrittore dice bensi: . Ciò che lo storico racconta della giastizia e della tranquillità che regnavano nel paese non fa punto con-

<sup>1</sup> Storia del Diritto romano nel medio evo; Cap. V, 118.

tradizione; giacche l'aggravio imposto ai Romani non era un'oppressione arbitraria, una prepotenza particolare de Longobardi, ma l'applicazione d'una massima generale e uniforme, alla quale i Romani erano avvezzi fino dai tempi degli Eruli e de Goti. Ma non basta che tra le due cose non ci sia contradizione: il contesto accenna evidentemente una correlazione positiva.

Più accreditata, anzl la più accreditata forse di tutte, èl'opinione che Paolo abbia voluto parlare d'una divisione delle terre tra gli antichi possessori e l Longobardi, in sostituzione del tributo annuo, e a imitazione di ciò ch'era statofatto da altri barbari, in Italia e altrove, il qual significato aicuni credono che possa risultare dalla lezione comune di quel passo; ad altri pare di vederlo più apertamente espresso in una variante che Orazio Bianchi pubblicò nelle sue note al libro del Diacono, come presa da un codice della biblioteca ambrosiana. Riferiremo la prima di queste Interpretazioni con le parole del dotto scrittore che l'ha più recentemente sostenuta, e più distiutamente esposta. « Virgoleggiaudo quel passo nel seguente modo: populi tamen, aggravati per langobardos hospites, partiuntur, io lo spiego come il Gibbon e molti altri i quali eransi fatti a interpretarlo; cioè, i popoli per altro (i tributarj) aspregglati con avanie più gravi (aggravati) dagli ospiti longobardi, partirono; che è quanto dire, si videro costretti a partire o dividere le loro terre e pertinenze con quegli ospiti maladetti 1. »

Riserbandoci d'aliegare tra un momento le ragioni che fanno ugualmente contro le due interpretazioni, ne opporremo a questa in particolare una gia addotta da attri, cioè che, per ricavare un tal senso da tali parole, bisogna sottintenderci troppo. « Mancherebbe l'accusativo o la cosa partita, e sarebbe il passo intero vuoto di senso 2 « Che il Diacono ci avesse lasciato da indurre o da indovinare quanta fosse la parte ceduta; che avesse passata sotto silenzio la cessazione del tributo, potrebbero esser delle sue; ma che abbia tenuto nella penna l'oggetto essenziale della proposizione, e una relazione ugualmente essenziale, e con un nudo e scusso partituntur inteso di dire — divisero le terre

<sup>1</sup> Discorso citato del Prof. Capei; I, 12.

<sup>2</sup> Vesme e Fossati ; Op. cit. ibid.

co'Longobardi, non ci pare che il suo laconismo basti a renderlo verosimile.

A questo inconveniente s'è creduto che riparasse la variante pubb'icata dal Bianchi: pro Langobardis hospicia, in vece di per Langobardos hospites. Un illustre scrittore, dal quale non possiamo dissentire in un punto particolare, senza riconoscere quanta luce sia venuta da'suoi diversi lavori alla storia italiana del medio evo, pensò che quella lezione potesse rendere il senso desiderato, venendo tradotta così: « i popoli aggravati divisero allora in favor de' Longobardi i loro ospizi 1; , e con questo vocabolo credette che fossero particolarmente indicate l'abitazioni, rimanendo sottintese le terre. I signori di Vesme e Fossati, adottando la traduzione nel rimanente, opinarono che il vocabolo hospicia avesse forza di significare direttamente anche le terre sulle quali si pagava l'imposizione agli ospiti longobardi 2. Ma su questa interpretazione sarebbe superfluo ogni argomento, perchè una parte importante della variante su cui è fondata, cioè la lezione pro langobardis, non ha altra origine che una svista del commentatore, per altro diligente e oculato, che la mise fuori. Il codice ambrosiano ha; per langobardos hospicia parciuntur 3.

l Balbo, Storia d'Italia, Lib. II, Cap. 8. Vedi anche: Appunti per la storia delle città italiane, Età quinta.

<sup>2</sup> Op. cit. ibid.

<sup>3</sup> Le parole in questione sono scritte così: ¿p lempônerda. L'abbreviatione della prima, e la correzione della seconda ci fecero parere più che so-spetta la versione del Bianchi. Ma non potendo, da noi, andar più in là del sospetto, ci siamo rivolti a un nomo, come dotto in diverse materie, coaì espertiasimo in questa, il signor Ginseppe Coma, il quale si compianon d'esaminare il codice, e ci favori la nota seguente:

Per chiunque e alquanto pratico di paleografia, non r' ha ombra di dubbio che g e abbreviatura di g-re, non nat di g-re, che a'avera una di tat'altra forma: ed è questo uno de'fatti più costanti circa il modo di abbreviare. Il codice stesso in particolare lo conferma, giacchè da per tutto vi si osserva che la preposizione gre è compendiosamente rappresentata con g, e non attrimenti. È questa una minuta cognizione sulla qualo credo di poter emettere un giudicio positivo e assoluto.

<sup>«</sup> Quanto alla voce langobarda, rammenterò che gli antichi solevano correggere gli errori di qualche lettera, non già cancellando questa, ma lasciandola intatta e sovrapponendovi la giusta; e per indicare che s'era voluto fare una correzione, si metteva sotto la lettera corretta nu punto.

Si dirà forse che anche dalla variante rettificata così sipossa rilevare il senso medesimo, attaccando, come fannoaltri, il per langobardos a aggravati, e traducendo tutto il periodo in questa maniera: I popoli aggravati dai Lonsobardi dividono le terre?

A una tale interpretazione noi non opporremmo la novità del significato attribuito alla voce hospicia; glacche l'analogia potrebbe bastare a renderlo verosimile, o auche certo, se lo volesse il contesto. Quanti vocaboli e del latino barbarico, e del vero latino, e d'altre lingue morte, la significazione de' quali non è attestata che da un esemplo, ma attestata con sicurezza, perche in quell'unico esempio tutto concorre a determinarla i Ma qui è il contrario. Intesa così, la proposizione rimarre bhe ancora strauamente monca, non ci essendo espresso con chi divisero queste terre: cosa ri-chiesta, non dirò dalla chiarezza, ma dalle leggi universali del linguaggio, e da volerci uno sforzo, una volontà deliberata d'esprimersi diversamente dall'uso comune, per lasciarla fuori.

In qualunque poi delle due maniere si voglia leggere quel passo, più d'una ragione, come abblamo accennato, ci par che s'opponga all' interpretazione suddetta. Prima di tutto, sarebbe una cosa troppo singolare, che lo scrittore, volendo parlare d'un fatto che riguardava solamente i possessori delle terre, avesse adoptrata una parola d'un senso cost generale, come populi. E non sarebbe cosa meno strana che avesse addotto per motivo della divisione l'esser questi possessori aggravati dai Longobardi: come se ci fosse vo-

In questa maniera nel codice stesso, alcune facce avanti, si trova mene corretto in mene.

« Perciò io tengo per fermo che o l'amanuense, o il correttore dimenticò il punto sotto la i di langobardis, e solo corresse la parola col sovrapporci la o.

« E concludendo, son persuaso che lo scrittore del codice, o il correttore intese che si avesse a leggere per langobarsio, e che nel passo accenato non y'ha incerierra, ma vera correzione. Nè, percorrendolo seura essere altrimenti prevenuto, avrel esitato un momento. « Non saro così ardito circa l'età del codice, perchò in questo partico-

lare si possono pigliare granchi e anche balene a secco, siccome è puro accaduto a valentuomini. Ma, parlando con la debita riservatezza, lo stribuisco al X o XI secolo. »

luto altro che la volontà di questi; come se i possessori romani fossero stati in condizione di venire a patti; come se una tal cosa, o una cosa qualunque potesse essere avviata da loro. Qual mezzo avevano i possessori italiani di trattar tra di loro degl' interessi comuni? Chi era che potesse proporre, stipulare, che dico? supplicare, piangere in nome di tutti? E poichè ciò che ha dato principalmente occasione d'immaginare una divisione delle terre tra Romani e Longobardi, è una tal quale analogia con altri fatti di questo genere, e fatti certi, non sarà fuor di proposito l'osservare quanta e quanto essenziale differenza corra tra questi fatti certi e quell'immaginato. Parlando del come gli Eruli siano diventati possessori d'una parte delle terre romane, la storia dice semplicemente che questa fu ad essi concessa dal loro capo Odoacre 1; nelle leggi de' Burgundi e in quelle de' Visigoti, i due terzi delle terre si dicono assegnati ai Barbari dalla liberalità, dalla munificenza de' re barbari 2; e i Longobardi sarebbero arrivati al possesso per mezzo d' un accomodamento, d' una trattativa! ci sarebbe voluto un invito degli antichi possessori! di que' possessori che poco prima essi scannavano allegramente !

Due interpretazioni ha pro poste il signor Troya: una della lezione più comune, l'altra d'un a nova variante. E quella e questa, secondo l'illustre autore, verrebbero ugualmente a significare un aggravamento della condizione de tributarii: senonche nella prima questo aggravamento sarebbe alquanto specificato; nella seconda sarebbe enunciato solamente in una forma generalissima.

• 1 popoli aggravati furono in nuova maniera divisi che non dianzi, e però crebbe il loro aggravio mercè un nuovo sorteggio di quelli che rimasero nell'altra metà delle sostanze non cedute da' Duchi ad Autari 3; tale è ii significato che

<sup>1 . . . ,</sup> partem agrorum quos Odoacer factioni sua concesserat inter se Goldi diviserunt. Procop. Bell. Goth. Lib. I, cap. I.

<sup>2...</sup>ut quicumque agrum cum mancipiis, seu parentum nostrorum, sive largitate nostra perceperat...Lex Burgand.LIV, 1.

<sup>...</sup> iis qui agris et mancipiis noutra munificentia potiuntur... Ibid.
... aut de terra Romani Gothus sibi aliquid audeat usurpare aut vendicare,
i quod de nostra fornitan ei fuerit largitate douatum, Leg, Wisigoth, Lib, Xtit 8.

<sup>3</sup> Discorso, ecc. § XLIV.

al signor Troya pare il più probabile, della lezione comune: populi tamen aggravati per langobardos hospites partiuntur. Ma anche qui osiamo dire che si fa violenza a quest' ultimo vocabolo, il quale, se il contesto lo richielesse, potrebbe bensì voler dire che furono divisi, ma non gia che lo furono una seconda volta, e in un'altrà maniera. E di più, non si vede come potesse avvenire questo novo sorteggio. Che i tributarii fossero stati ridotti a una servita più bassa e più gravosa, s'intenderebbe; ma come potevano esser divisi di novo, quando erano già diventati proprietà di tall e tall Longobardi?

L'altra, come s'è detto, e come è noto, è non solo un' interpretazione, ma una lezione affatto nova, In cinque codici Il signor Troya ha trovato patiuntur, in vece di partiuntur. E, senza però am mettere per sicura questa lezione, la spiega condizionatamente così : · i Duchi dettero la metà delle loro sostanze ad Autari; nondimeno (tamen) i popoli aggravati dagli Ospiti o stranieri Longobardi ne patirono: ciò vale che vollero i Duchi rifarsi, taglieggiando nuovamente i Romani, ed imponendo loro aggravio maggiore del tributo d'un terzo de frutti 1. . Troppe ragioni però ci pare che portino ad attribuire quel patiuntur a un errore d'un amanuense, o d'amanuensi, Prima di tutto, ci vorrebbe molto per ammettere che Paolo abbia potuto dare al verbo pati una significazione così inusitata; significazione che quel verbo ha bensi acquistata, trasformandosi, in qualche idioma neo-latino; ma per l'aggiunta d'una particella. Patirono, assolutamente detto, riuscirebbe non meno strano di patiuntur. E quand'anche si volesse passar sopra questa difficoltà, rimarrebbe l'altra maggiore, che, letto e interpretato così, il passo presenterebbe un senso contradittorio. Se dopo aver riferita la cessione fatta dai duchi al novo re, lo storico avesse voluto aggiungere che quelli, per rifarsi, avevano accresciuto l'aggravio al tributarii : in vece di nondimeno, avrebbe dovuto dire: per questa cagione, All'opposto, il nondimeno sarebbe andato a pennello nella frase seguente, in vece del davvero messoci da Paolo (erat sane hoc mirabile); giacche qual cosa meno adattata della bontà e della giustizia a far parer

<sup>1</sup> Discorso, ecc. \$ CCLXXXVII.

naturale che a degli uomini senza colpa e senza difesa siano stati accresciuti i pesi e i patimenti?

Contro tutte due queste interpretazioni poi, sta anche l'agmento addotto dianzi, che la parola populi non poi credersi applicata dall'autore a quelli c'herano stal per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum persolverent, cloe al possessori di terre, i quali non costituivano ne un popolo naturale, ne un popolo politico.

Questa necessità di distinguer le cose dove sono così diverse le parole, è stata notata, credo per la prima volta, da Gino Capponi, nella prima delle sue Lettere sulla dominazione dei Longobardi in Italia 1, lettere ricche di varia dottrina, e di vedute filosofiche; dove è anche proposta una nova interpretazione, fondata in parte su questa distinzione medesima, in parte su un'analogla Indiretta tra le voci, aggravati e tributarii. . Trovo nel Du Cange: gravaria, canoni o responsioni sulle terre; gravatores, esattori o pubblicani, o birri d'un conte o d'altro signore; gravitas, aggravio, carico, esazione, tributo: e quest'ultimo significato chiaro apparisce nel Teodosiano. Per me dunque gli aggravati altro non sono che i tributari : i quali rimasero divisi com'erano, ovvero soggiacquero ad un'altra partizione: partiuntur per langobardos hospites. I duchi cederono al re la metà delle sostanze acquistate con lo spoglio de' nobili e de' potenti; ma ritennero per sè, o novamente divisero tra di loro i popoli tributari. Popolo e nobili erano tutt'altra cosa nell'intendere del Diacono; che poco sopra aveva detto le sostanze o possessioni dei duchl venire da' nobili romani: per questo pose quel tamen, il quale distingue le due qualità di possessi. Noi, dopo esserci approfittati di quest'osservazione contro gli altri interpreti, ce ne serviamo arditamente anche contro il venerato e caro Gino, che ce l'ha somministrata, Quelli che Paolo dice essere stati fatti tributarii, fossero o non fossero tutti nobili e potenti, erano però tutti possessori di terre : quindi il populi non può riferirsi a loro, ne a una parte qualunque di loro.

Dopo tanti tentativi (così crediamo di poterli chiamare, non essendo nessuna di queste interpretazioni riuscita a levar

<sup>1</sup> Nell'Archivio Storico Italiano: Appendice N.º 7.

di mezzo l'altre) pare che si dovrebbe dar la cosa per disperata, se non ne rimanesse uno semplicissimo, e trascurato per una cagione che abbiamo accennata fin da principio. La supposizione a priori, che questo per Langobardos hospites partiunturi dovesse aver relazione col per hostes divisi, ha fatto che si sia cercato esclusivamente un significato che spiegasse una tal relazione, e non si sia. pensato a guardare se qualchedun altro ne potesse resultare dal diverso valore diqualche vocabolo, e da una diversa efficacia di qualche forma grammaticale. E ci pare che ne resulti uno affatto consonante e con l'intento del passo intero, e con le circostanze del momento storico.

Le parole populà aggravati sono prese da lutti per un nominativo plurale: i popoli aggravati. E non ci sarebbe che dire se, intese così, concorressero a proporre un senso soddisfacente. Ma cig non essendo, bisogna pur badare che potrebhero essere anche un genitivo singolare, e voler dire: del popolo aggravato. E vero che altora la frase rimane senza nominativo; ma lo ritroviamo subito nell'anteredente: Duces qui tuncerant, omnem substantiarum suarum medietatem regatibus usibus tribuunt... populi tamen aggravati per Langobardos hospites partinutru. L'accusativo lo troviamo in questo hospites, staccandolo dal per Langobardos. E abbiamo così un contesto grammaticalmente regolarissimo, e da potersi tradurre letteralmente così: i duchi cedono al re la meta delle loro sostanze; e nondimeno dividono tra i Longobardi gli ospiti del popolo aggravato.

Ma, e Il senso?

Se none 'inganniamo, n'esce uno affatto a proposito, quandosi badi che nel medio evo la voce hospites, tra i vari suoi significati e, per dir così, sotto-significati, ebbe anche quello di:
poveri erranti, senza ricovero. Eccone un esempio d'un captolare di Carlomagno: Ut (Presbyteri) hospitales sint, quia
mutti qui sociunt hospitem supervenire ad Ecclesiam suam,
fugiunt. Apostolus juber, et cetera Scriptura divina, sectando sequi. Illi e contrario faciuni, et pauperibus subvenire
metuunt 1. Ognuno vede che qui c'è qualcosa di più che nell'hospes della italinità entilesca: è il foresiero raccomandato, non

<sup>1</sup> Capitulare V incerti auni, Cap. 8; Baluz. T. I, p. 534.

solamente all'amicizia particolare, ma alla carità universale; e nel forestiere è principalmente contemplata la qualità di povero. Questa sublime alterazione di senso era venuta dalla Volgata, come s'indovinerebbe, ma è anche indicato in un altro capitolare di Carlo medesimo: Hospites, peregrini et pauperes, susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni diei: Hospes eram, et suscepistis me 1. Fu poi questa voce adoprata per es'ensione a significare anche poveri in genere; e il Ducange ne cita un esempio caratteristico, In una costituzione, dell'anno 889, di Ricolfo vescovo di Soissons, nella quale è proposta la regola di vari concili sulla distribuzione dell'entrate ecclesiastiche, è detto: Quarta (pars) hospitibus, in vece di pauperibus, che è la parola usata da que' concili. E di qui le voci . hospitium . hospitale, hospitalitas, e altre 2, appropriate a significare e quartieri e edifizi destinati ad albergare o pellegrini, o viandanti poveri, o poveri anche paesani, o finalmente ammalati.

Per veder poi quali potessero essere, al momento della restaurazione del regno, questi disgraziati raminati, basta rammentarsi ciò che lo storico racconta dell'interregno.

Sotto il comando di questi ducht, i Longobardi invasero e soggiogarono la maggior parte dell'Italia non ancora conquistata, spogl'ando chiese, ammazzando sacerdoti, diroccando città, sterminando popolazioni intere 3 · . Certo, quest'ultime parole non sono da intendersi letteralmente: molti si sottrassero con la fuga alla strage; molti abbandonarono per disperazione i luoghi dove non avevano più ne ricovero, ne vitto, e non c'era chi gliene potesse dare; e le parti d'Italia meno maltrattate, e particolarmente quelle ch' erano state occupate da Alboino, dovevano formicolare di questi rimassuji d'un popolo oppresso, ridotto all'estremo della miseria, messo in fondo. Chè, interpretando così l'aggravatti di Paolo,

<sup>1</sup> Capitul. Aquisgran. Cap. 73; Baluz. T. I, pag. 238.

<sup>2</sup> V. il Ducange.

<sup>3</sup> Per hos Langobardorum duces, septimo anno ab adventu Albuuin et totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdolibus interfeciis, civitatibus subruitis, populitosue, qui more segetum excerverant, extinctis, exceptis his regionibus quas Albuuin ceprat. Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subiuquat est. 11, 32.

noi non abbiamo, è vero, alcun esempio diretto sul quale fondarci; ma un tal senso, come ha una probabilità bastante dall'analogia, così ne riceve una fortissima dal complesso del racconto. È evidente che lo storico vuol rappresentare la restaurazione del poter regio come un momento di riordinazione civile, e anche d'uno straordinario miglioramento morale. Ma, succinto, o piutiosto digiuno al suo solito, ne tocca due fatti soli. Que'duchi, così avidi di possesso, cedono al re la melà delle grandiose sostanze acquistate col mezzo della strage e della rapina; e nondimeno provvedono a quel miserabile sclame di sbandati, distribuendoli tra i Longobardi, cioè assegnandoll ripartitamente e proporzionalmente ad essi, da mantenere e da ricoverare sulle terre e nelle case delle quali erano diventati possessori di fatto. La ragione del nondimeno comparisce qui chiarissima: i duchi medesimi, ch' erano, e prima, e sicuramente anche dono la cessione, i principali tra i novi possessori, presero la loro parte di quegli ospiti: malgrado lo sproprio, s'addossarono un peso. E la relazione non ci pare meno chiara col passo che vlen dopo: Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum, ecc. Que'due fatti, uno di liberalità, l'altro di commiserazione, se non di giustizia, fatti da parere strani subito dopo un'epoca di raplne e di sangue, l'autore li lega, e la certa maniera li conferma col fatto generale (quanto autentico non importa), d'un cambiamento maraviglioso avvenuto ne' costumi e nelle disposizioni di tutta la nazione. « Non una violenza, non un'insidia, non un sopruso; nessuno oppresso, nessuno spogliato: , cioè nessuna delle cose che negli anni atroci dell'interregno erano state abituali. E nello stesso tempo, il ricovero dato a que'raminghi aiuta a render ragione dell'esser diventato così quieto il paese, così sicure le strade (non erant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat); perchè in una tale moltitudine, insieme co' pazlenti e con gli avviliti, cl dovevano essere anche i disperati.

Finalmente, poiche s'é dovuto parlare del codice ambro, osserveremo che questa interpretazione e la sola, delle proposte finora, che s'accomodi con la lezione genuina di csso. Non che noi crediamo che l'autorità di quel codice, solo contro tanti, basti per far credere che quella lezione

sia la vera: ci pare anzi molto più probabile che la voce hospicia, la sola per cui essa dificrisce dalla lezione comune, ci sia entrata per errore d'un amanueuse che o abbia letto male, o, come congetturò il signor professore Capei 1, abbia sostituita una glossa il testo. Citiamo questa variante in quanto ci pare che l'autore di essa, storpiando materialmente il testo, l'intese formalmente come noi. Hospicia, come s'è già osservato, significava anche quartieri o edifizi destinati ad alloggiare, di passaggio o stabilmente, viandanti o poveri. E quindi la frase: popula aggravati per Langobardos hospicia partiuntur, viene a dire, in una maniera meno naturale certamento, come deve accadere a chi altera l'espressioni altrui, ma pure viene a dire la cosa medesima, cioè: ripartirono tra i Longobardi de'ricoveri per il popolo aggravato 2.

#### 1 Discorso citato, \$ 16.

2 Questa intenzione ci pare espressa ancora più apertamente nella lezione del codice di Bamberga, pubblicata dal signor Bianchi-Giovini (Rivista Europea, novembre e dicembre 1845), con un' interpretazione, ingegnosa nel sistema da lui adottato intorno alle relazioni tra gl' Italiani e i Longobardi. La lezione è questa: Cum autem populi graverentur, Langobardi, hospites advenientes inter se dividebant. Qui i divisi sono esplicitamente gli hospites; e che per questo vocabolo l'autore, qualunque sia, di questa lezione abbia inteso persone bisognose di ricovero, l'indica chiaramente l'aggiuuto advenientes fratello caruale d'un altro che fu usato nel medio evo, appunto per circoscrivere a un tal significato quel nome che n'aveva diversi. In due capitolari di Carlo il Calvo si legge: Ut missi nostri, per civitates et singula monasteria, hospitalitatem supervenientium hospitum, et receptionem pauperum, disponant et ordinent (Balnz, T. II, pag. 53 e 203). La stessa formola si trova iu una relazione delle consuetudini d'un monastero : Omnes hospites supervenientes cum lectione divina suscipiunt (Ibid. p. 1382). E la voce advenans, usata ellitticamente in forma di sostantivo, come si vede nella frase citata dal Ducange (ad h. v.): Tria receptacula peregrinorum et advenantium construxit, pare piuttosto una corruzione di adveniens, che nu derivato di advena. L'associazione così naturale di adveniens con hospes, si può sospettare che fosse già d'un uso molto antico, poichè si trova, e ripetutamente, in Vitruvio: Praterea dextra ac sinistra domunculæ constituentur habentes proprias ianuas, triclinia et cubicula commoda, uti hospites advenieutes non in peristylia, sed in ea hospitalia recipiantur. Nam cum fuerint Graci delicationes et fortuna opulentiones, hospitibus advenientibus instruebant briclinia, cubicula, ecc. (De Architect. Lib. VI, Cap. 7, ex recens. J. G. Schneider, vulgo 10).

Non dobbiamo però farci belli d'esserci incontrati con quell'autore uell'interpretazione del secondo passo, senza avvertire che il primo fu da Ini inteso in una maniera diversa dalla nostra, e come dalla più parte degl'inAbbjamo mantenuta la promessa fatta fin da princípio, che la nostra interpretazione non manderebbe avanti neppure un passo la gran questione dello stato degl'Italiani sotto i Lougobardi. Se però fossimo riusciti a levar di mezro una pietra d'incianpo, e a prevenire altre ricerche, el potra

terpreti moderni. Reliqui, dice, qui remanserant, partiti sunt per Langebardos, ut annualiter eis censum darent tertiam partem de vectualio quot habebant. Ma non crediamo che quest' autorità basti per annientare gli argomenti addotti da noi contro una tale interpretazione. La congettura riferita nel giornale suddetto, che « gli esemplari stampati siano un lavoro posteriore di Paolo Diacono, che rifece, luterpolò, amplificò, abbellì i coucetti del suo libro, » e che il codice di Bamberga coutenga una sna prima dettatura non ci pare che abbia quei caratteri d'evidenza che, in maucanza di prove positive, si richiederebbero per una cosa tanto straordinaria. « La prima idea, » giacche abbiamo la fortuna di poter esprimere il nostro sentimento con parole altrui, e autorevoli, « la prima idea la quale spontauea si presenta all'auimo è : che il Codice di Bamberga contenga in vece un raffarzonamento posteriore della Storia di Paolo. » (Capei, Nota aggiunta al Discorso citato). Infatti, anche al solo confronto de' due capitoli citati per saggio, le differenze tra i due testi sono tali e di tal genere, da non lasciar credere così facilmente che questi possano venire da una stessa mano. Prima di tatto, in quanto alla dettatura, le differenze nou sono meramente di stile, « uegli esemplarl a stampa, fiorito ornato ed ammanierato; uel codice di cui si parla, semplice e sommamente naturale. » Sono differenze di lingua : non è un uomo che usa in due diverse maniere il latino che sa; sono dne, che hauno una molto diversa cognizione del latino. Nou s'intende, per esempio, come mai l'uomo ch'era in caso di scrivere nella supposta seconda mauiera (e lasclamo da una parte ch'era l'abbreviatore di Festo), come mal avrebbe potuto scrivere la prima volta; nullus alieni faciebat violentia, nulla fraus ibi erat, necne aliquem infuste angariabat. La semplicità del linguaggio consiste nell'adoprare i termini propri : la naturalezza viene dal secondare le proprie abitndini: qui in vece è ignoranza de'termini e mancanza d'abitudine. E non si dica che Paolo, scrivendo in una lingua straniera, fors' auche morta (poiche chi può conoscere il anomento della uascita e della morte delle lingne?), poteva, quaudo non ci mettesse studio, ricadere nell'alitudini della lingua o delle liugue. Dio sa quall, che parlava. Mettendo pure il violentia in vece di violentiam a carico dell'amanuense, e lasciando da parte l'alieni, messo per alii o aliis, quel necne così fuori di coucerto non è forma straniera, è strafalcione; non è d'un trascurato che dimentica, è d'un ignorante che va a tasto, e tira a indovinare. E alla disattenzione d'nu rifacitore ignorante, pinttosto che a una strana leggerezza dell'autore, pare che sia da attribuirsi anche una differenza di tutt' altro genere, e che riguarda un fatto positivo. Quadraginta alti duce per quadraginta civitates constitutis sl legge nel codice di Bamberga, dove gli altri hanuo: Sed et alii extra hos in suis urbibus triginta duces fuerunt. Pare, dico, difficile che Paolo avesse notizie così vacillanti intorno a un fatto della

esser perdonato d'avere spese tante parole intorno a un così minuto argomento. A ognì modo, questa questione così importante per la storia patria è stata trattata da scrittori delle diverse parti d'Italia, non so se con maggior discordia di pareri, o con maggior benevolenza degli animi, dimanieraché il discutere è stato quasi uno studiare insieme; e per questa parte almeno, abbiamo fiducia di non aver guastato.

#### CAPITOLO V.

# Della parte che ebbero i papi nella caduta della dinastia longobarda.

È uno de' punti della storia, sui quali i giudizi de' fatti, dell'intenzioni, e delle persone sono i più discordi e i più imbrogliati, perchè è stato quasi sempre in mano di scrittori di partito. Le notizie che ce ne rimangono, sono già

sua nazione, e fatto che, secondo tutte le probabilità, era durato senza cambiamento, fino al suo tempo; e s'intende in vece facilmente che nn uomo d'un altro paese, e d'un altro secolo, sbagliasse nel rilevare il numero, senza che nessuna cognizione anteriore lo facesse avvedere dell'importanza dello sbaglio. Finiremo con l'osservare nna differenza d'un altro genere ancora. È noto che nella descrizione de gnasti fatti da Longobardi in Italia, Paolo segui, bene o male, Gregorio di Tours; anzi, nella lezione comune si trovano due frasi incidenti prese di pianta da questo scrittore: spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis (Paul. Diac. II, 32; Gregor. Tur. Hist. Franc. 1V, 41). Nel codice di Bamberga, a queste parole sono sostituite quest' altre : multo ecclesia destructor sunt, et multi sacerdotes interfecti. Ora, non par naturale che nno cominci dal sostituire, per arrivar poi all'operazione così semplice di copiare.

Aspettando la pubblicazione del codice intero, e il giudirio definitivo degli ernditi, noi crediamo che queste poche osservazioni rendano fin d'ora più probabile la congettura che esso contenga nn'interpretazione, una specie di glossa perpetua, fatta da uno che sapeva poco il latino, a nso di quelli che lo sapevano meno di lui.

Dall'esserci nel codice medesimo opere d'altri autori, le quali « tranne poche varianti, corrispondono letteralmente colle edizioni stampate, » il dotto straniero, al quale se ne deve la notizia, argomenta che « le variazioni non si possano attribuire al copista. » E con ragione; ma, dopo ciò, rimane ancora da vedere se l'esemplare trascritto fedelmente da costui contenesse un primo lavoro di Paolo, o un rifacimento d'un altro.

sospette nella loro origine, poichè si trovano a un di presso tutte, o nelle lettere de' papi stessi, cioè d'una parte interessata, o nelle vite di essi scritte da Anastasio, o da chiunque fosse, con una scoperta parzialità. In quanto al moderni, alcuni, scrivendo in odio della religione, in tutto ciò che i papi hanno fatto, voluto, detto, o anche sofferto, non videro altro che astuzia o violenza; altri, senza un fine irreligioso, ma ilgi alla causa di qualche potentato, il quale era o credeva d'essere in questione di non so che diritti coi papi, cercarono di metter sempre questi dalla parte dell'usurpazione, e del torto. Alcuni de' loro apologisti sostennero coi mezzi medesimi la causa contraria. Quindi da una parte e dall'altra questioni mai poste, o a caso o a disegno, dissimulato o travisato ciò che non faceva per la causa protetta dallo scrittore, discussioni tenebrose d'erudizione o di principi, introdotte opportunamente, nel momento in cui le cose potevano cominciare a diventare chiare; dimanierache fortunato il lettore che s'accorge di non aver ricavata da que' libri la vera cognizione de' fatti.

In altri scrittori si vede uno spirito di partito nato da motivi e da disposizioni plù degne, ma però sempre partito. Taluni compresi da una venerazione sinceramente pia per la dignità de' sommi Pastori, sdegnati della parzialità ostile con cui molti di essi erano stati trattati, hanno difeso, giustificato si può dire ogni cosa. Altri invece sdegnati dell'abuso che alcuni papi fecero della loro autorità, non hanno fatta distinzione ne di tempi, ne di circostanze, ne di persone ; hauno veduto in tutte l'azioni di tutti i papi un disegno profondo, continuo, perpetuo d'usurpazione e di dominio; e sono stati portati a rappresentare tutti i nemici dl quelli, come vittime per lo più mansuete sotto il coltello inesorabile del sacerdote. Ed è una cosa da far veramente stupore, che scrittori per altro retti e non di vista corta, ma dominati da questo spirito, chiedano al posteri lacrime, non per la morte dolorosa, non per que' patimenti che ognuno compiange e che ogn' uomo può provare, ma per la perdita del potere, per l'andare a vôto i disegni ambiziosi d' uomini che deliberatamente, imperturbabilmente ne hanno fatte sparger tante.

Quando una questione storica è diventata così una disputa

di parlito, i lettori sono per lo plù disposti a supporre mire di partito in chiunque la tratti di nuovo; e lanto più, quando la sua opinione sia assolutamente favorevole a una delle parti. Tale è il caso di chi scrive questo discorso: e cosa fare in questo caso ? Dire la cosa proprio come la si pensa, e lasciar poi che ognuno l'intenda a modo suo. Chi scrive protesta, dunque, che il giudizio, che dall'attenta considerazione de' fatti s'è formato nella sua mente sull'ultime differenze tra i Longobardi e i papi, è decisamente favorevole a quest'ultimi; e che il suo assunto è di provare che la giustizia, (non l'assoluta giustizia, che non si cerca nelle cose umane) era dalla parte d'Adriano, il torto dalla parte di Desiderio: e nulla più. Che se chi difende un papa vien riguardato come l'apologista di tutto clò che tutti i papi hanno fatto, o che è stato fatto in loro nome; se molti non sanno immaginare che si possa voler provare che un uomo, una società ha avuto ragione in un caso, se non col fine di favorire tutta la causa, tutto il sistema al quale quell'uomo e quella società si risguardano come uniti, lui non ci ha colpa; e il fine che si propone davvero, è di dire quella che gli par la verità, e di dirla tanto più di genlo, quanto più è stata contrastata.

Nella lunga lotta tra i re longobardi e i papi, ciò che è stato plù osservato sono le mire ambiziose di questi; è il testo ordinarlo della questione; li battono l'accuse e le difese. Ma l'Importanza data a questo punto è un effetto di quell'abitudine strana di non vedere nella storia quasi altro che alcuni personaggi. Non si trattava solamente di papi e di re; e in una vasta discus sione d'interessi com'era quella, l'ambizione degli uni o degli altri è una circostanza molto secondaria. Si sa che gli uomini i quali entrano a trattare gli affari d'una parte del genere umano, ci portano facilmente degl'interessi privati : trovar de' personaggi storici. che gli abbiano dimenticati o posposti, quella sarebbe una scoperta da fermarcisi sopra, Ma nel conflitto tra quelle due forze s'agitava il destino d'alcuni milioni di nomini: quale di queste due forze rappresentava più da vicino il voto, il diritto di quella moltitudine di viventi, quale tendeva a diminuire i dolori, a mettere in questo mondo un po' plù di ginstizia? Ecco, a parer nostro, il punto vero della discussione.

Per formarne un giudizio, bisogna pur risolversì a dare un'occhiata ai fatti: toccheremo i principali con tutta quella hervità che si può conciliare con l'esattezza necestaçualia manierachè ce ne sia abbastanza per decidere a quale delle due cause debba darsi il voto, non dirò d'ogni ltaliano, ma d'ogni amico della giustizia.

Roma e l'altre parti d'Italia non conquistate da' Longobardi, e possedute ancora, o con vero esercizio di potere o in titolo, dagl' imperatori greci, furono nell'ottavo secolo, quasi ogni momento, invase, o corse, o minacciate da quelli. Gli ultimi loro re, Liutprando e Ildebrando, Ratchis. Astolfo, Desiderio, fecero, chi una, chi due, chi più spedizioni sul territorio romano, assediando qualche volta Roma, e facendo sempre bottino, e stragi. Quali erano per gli abitanti i mezzi di difesa ? L'impero, spesso distratto in altre guerre, e certo, ne più forte, ne meglio governato di quando aveva lasciato invadere l'altra parte d'Italia , non poteva, da se, dif-nder meglio il resto; e un esempio segnalato della sua debolezza si vide quando, essendo il territorio di Ravenna invaso da Liutprando, l'esarca Eutichio non seppe far altro che pregare papa Zaccaria, che implorasse dal re longobardo la cessazione delle ostilità 1. I Romani erano quall gli aveva preparati di lunga mano la vilta fastosa, e l'irresolutezza arrogante de'loro ultimi imperatori, la successione e la vicenda dell'invasioni barbariche, il disarmamento sistematico e l'esercizio dell'arti imbelli, in cui furono tenuti da' Goti, la dominazione greca, forte solamente quanto bastava ad opprimere; erano quali gli avevano fatti de' secoli d'inerzia senza riposo, di dolori senza dignita, di stragi senza battaglie: secoli in cui per far diventare il nome romano un nome di disprezzo e d'ingiuria, quelli che lo portavano, sostennero più severe fatiche, più rigorose privazioni, più inflessibili discipline, che i loro antenati per renderlo terribile e riverito all'universo. Senza ordini militari, senza condottieri illustri, senza memorie di gloriosi fatti recenti, e quindi privi di quell'animo che in gran parte è il frutto di tutte queste cose, come avrebbero potuto resistere all'impeto di quelle bande che nelle città conquistate avevano ritenuta la disciplina delle antiche fore-

<sup>1</sup> Anastas, In Vita Zachariz; Rer. Ital., Tom. III, pag, 162.

ste, che avevano imparate con la prima educazione l'arti dell'invasione, e che vedevano ne' Romani piuttosto una preda che un nemico? Tutto era dunque per questi scoraggiamento, gemito, disperazione. Anastasio parla, è vero, in varie occasioni, dell'esercito romano; ma quanto e quale fosse, si può arguire dal vedere che, ne' momenti gravi, quel po' di fiducia si fondava sempre o sulle suppliche o suil'ajuto straniero, Quando un popolo è venuto o portato a questa condizione, non ha più nulla a sperare, nemmeno la compassione e l'interessamento della posterità. Austeri scrittori. seduti accanto al loro fuoco, lo accusano davanti a questa con ischerno e senza pietà; e tale è l'avversione loro per la viltà di esso, che non di rado scusano, lodano i suoi persecutori, li guardano quasi con compiacenza, purchè nel carattere di essi ci sia qualcosa di aspro e di risoluto, che denoti una tempra robusta, Eppure il più forte sentimento d'avversione dovrebb'essere per la volontà che si propone il male degli uomini: e per quanto profondamente essi siano caduti, un senso di gioia deve sorgere nel cuore d'ogni umano, quando veda per essi nascere una speranza di sollievo, se non di risorgimento.

Questa speranza, i Romani non potevano averla in altri che ne'pontefici. Roma, così incapace per sè di farsi temere, aveva nel suo seno un oggetto di venerazione, e qualche volta di terrore, anche per i suoi nemici, un personaggio per cui verso di essa si volgeva da tanta parte di mondo uno squardo di riverenza e d'aspettazione, per cui ii nome romano si proferiva nell'occasioni più gravi. E mentre le ragioni di giustizia, di proprietà, di diritto delle genti, non sarebbero state ne ascoltate ne intese dal barbari, i quali avevano un loro sistema di diritto fondato sulla conquista, questo solo personaggio poteva pronunziar parole che diventavano un soggetto d'attenzione e di discussione: era un Romano che poteva minacciare e promettere, concedere e negare. A quest'uomo dunque si dovevano volgere tutti i voti, e tutti gli sguardi de' suoi concittadini; e così Infatti avvenlva. I papi, nelle tribolazioni di queil' inselice popolo, chiedevano o forze al Grecl, o pietà ai Longobardi, o aiutl ai Franchi, secondo che la condizione de' tempi permetteva di sperar più ln un rimedio che nell'altro. L'ultimo fu il più efficace; ma per vedere, se l'effetto principale dell'intervento de'Franchi sia stato di soddisfare un'ambizione privata de'papi o di salvare una popolazione, basta guardare alla sfuggita in quali occasioni i Franchi siano stati chiamati dai papi. Gregorio III chiede aiuto a Carlo Martello, quando gli eserciti de'Longobardi mettono a sacco il territorio romano 1; Stefano II ricorre a Pipino, quando Astolio, poco dopo aver conclusa la pace per quarant'anni, assale Roma, pretende da'cittadini che si riconoscano tributari, finalmente minaccia i Romani di metterli tutti a fil di spada, se non si sottopongono al dominio longobardico 2.

· Dopo le due fughe e i due giuramenti d'Astolfo, e la donazione di Pipino, i richiami de' papi ai Franchi s'aggirano intorno agl' indugi de' Longobardi nello sgomberare le terre donate da Pipino, e insieme intorno alle nuove invasioni di essi sul territorio romano. Nel primo lamento molti non vedon altro che un dolore ambizioso de' papi, e fanno carico a questi d'aver mosso cielo e terra per una loro causa privata: a n i però, come abbiam detto, è impossibile di riguardare come causa privata una contesa nella quale si trattava se una popolazione sarebbe stata conservata come conquista dai harbari, o libera da quelli. I mali orrendi delle spedizioni continue non erano certo un dolore privato de' papi; e Paolo i non pregava per sè solo, quando implorava l'aiuto di Pipino contro i Longobardi, che passando per le città della Pentapoli avevan messo tutto a ferro e a fuoco 3; nè Adriano. guando i Longobardi commettevano sarcheggi, incendi, e carnificine nei territori di Sinigaglia, d'Urbino, e d'altre città romane, quando assalendo all'improvviso gli abitanti di Blera, che mietevano tranquillamente, uccisero tutti i primati, portarono via molta preda d'uomini e d'armenti, e misero il resto a ferro e a fuoco 4.

<sup>1</sup> Epist. Greg. ad Car. Mart. in Cod. Carol. 1.

<sup>2</sup> Anast.; Rer. It. T. III, pag. 166: e le lettere di Stefano nel Codice Carolino.

<sup>3</sup> Pauli ad Pip. Epist. in Cod. Car. 15.

<sup>4</sup> Anast., psg. 182. — Più d'uno storico e più d'un pubblicitat dissero che Pipino, douando alla Chiesa romana un paese che faceva parte dell'Impero, aveva donato l'altrui; altri sostenareo che quel paese era diventato suo per ragione di guerra: ed è ciò che, nelle Notife Noviche, abbiamo chiamato una questione mal posta. Una contradiciona sperta e cortese des

Chi vuol più fatti ne troverà nelle lettere de' papi e nelle toro vite. Abbiam citato questi pochi per un saggio: e l'ultimo ci sembra degno d'esser notato particolarmente, per quella strage de' primati, che è una ripetizione di quello che i Longobardi avevan fatto nelle prime occupazioni. Siamo ben lontani dall'affermare che questi due fatti bastino per far supporre che l'uccisione de' principali proprietari fosse una parte del loro sistema di conquista; ma se ci fossero dati più numerosi per poterlo stabilire, non si può negare che con ciò si verrebbe a spiegare il perchè tra tutte le

eccellenti qualità, senonchè in questo caso c'è un grand'eccesso della secouda) ci avverte che avremmo dovuto addurre la ragione di quest'opinione e, prima di tutto, enunciarla più chiaramente. « La questione , » ci viene opposto, « se pure si può chiamarla tale, non fu trouca nè nel fatto uè nel diritto. Perchè, in quanto al diritto, Astolfo, dal quale Pippino, o vogliamo dire Stefano, riceveva le città, non poteva trasferire in altri più di quello ch'egli medesimo aveva in sè; e se Stefano e Pippino lo tenevano e lo chiamayano pubblicamente nsurpatore, il diritto dell'usurpatore, sustanzialmeute vizioso, non poteva diveuire buono solamente perchè da quello si trasferiva in altri. E in quanto al fatto, Pippino non conquistò mai materialmente, ne sul Longobardo ne sul Greco, quelle città, una parte delle quali il papa stesso non ebbe per un gran pezzo di poi; e quelle che ebbe allora, e le altre che ebbe di poi, tutte le ricevette dalle mani del Longobardo. » (Rauieri, Storia d'Italia dal V al IX secolo , Lib. 2.º) La ragione che avremmo dovuta allegar più a tempo , e la quale vorremmo che valesse a giustificarci presso il dotto e iugeguoso oppositore, è che tra Pipino, Costantino e Astolfo non si trattava del mio e del tuo. Se nno si lascia rabar l'orologio, il gindice, potendo, glielo fa restituire; e se quel trascurato se lo lascia rabare nna seconda, nna terza, una quarta volta, altrettaute gli è restituito, se si pnè. E questo, perchè l'orologio non ha il diritto d'esser preservato da'ladri, nè altro diritto di sorte veruna : il solo che n'abbia iu questo caso è il proprietario, per trascurato che sia, Ma sngli uomini la è potestà, e non proprietà; e la potestà è legata a delle condizioni di tutt'altro genere : delle quali una essenzialissima è che questa potestà voglia efficacemente e possa effettivamente mantenersi. Ora, il Copronimo aveva date troppo manifeste e troppo ripetnte prove del contrario. Nou facendo nalla per difendere le città dell'esarcato, e da un pezzo, depo più scorrerie, dopo una stabile invasione de' Lougobardi, dopo tante istauze de' papi, aveva lasciata perire di fatto la sua potestà sopra di esse. Le rivoleva poi, per titolo di proprietà , perchè si chiamassero sue; ma le città sono piene d'uomiui e gli nomini non souo cose.

In quauto poi al fatto, è vero che la questione uon fu allora definitivamente sciolta, perchè la donazione nou ebbe snbito il sno effetto; ma l'effetto ettenuto poi pienamente e stabilmente dal figlio di Pipino non fu altro che una conseguenza di essa.

storie delle dominazioni barbariche, la longobardica sia quella in cui figura meno la popolazione indigena; e si potrebbe con più facilità arguire a qual condizione dovesse esser ridotta la parte che i vincitori lasciavano viva.

Si dirà qui senza dubbio, e molto a proposito, che per i fatti tra i Longobardi e i Romani non si deve stare in tutto alle grida de' papi <sup>1</sup>, né all'asserzioni di Anastasio; e certo, si può supporre esagerazione nell'une e nell'altre. Ma si badi che si potrà bensì disputare sul più e sul meno delle vio-lenze e delle soverchierie crudeli fatte da' Longobardi ai Romani, ma che (e qui sta il punto vero della questione) le soverchierie e le violenze sono sempre da una parte: dell'altra non è fatta menzione che per il suo spavento, per le sue processioni, e ai più per qualche vano e misero preparativo di difesa.

SI veda ora che sugo abbiano quelle parole del Giannone:

1 Pontefici romani, e sopra tutti Adriano, che mai polevano sofferiril (i Longobardi) nell'Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro disegni, il dipinsero al mondo per crudell, inumani, e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e agli scrittori delle età seguenti, acquistassero fama d'incolli e di crudell 2. E quali erano poi finalmente codesti disegni che i Longobardi cercavano di rompere ? Che i Romani non fossero assoggettati da que'barbari, nè scannati da loro. — Ma avevano anche altri disegni.

SI ch? Cos' importa ? Avevano o non avevano questi che abbiam detto ? e questi erano giusti o ingiusti? frivoli o importanti? Si decida questo, e poi si cerchi pure se i paportanti? Si decida questo, e poi si cerchi pure se i paportanti?

I Nelle lettere del Codice Carolino, i Longobardi sono qualche volta eccessivamente ingiuriati, e i Franchi eccessivamente lodati. E sarebbe meglio che non ci fosse nè questo nè quello; ma non bisogna dimenticaris che i papi autori di quelle lettere parlavano di masnadieri, parlavano a dei difensori, e parlavano per delle popolazioni.

<sup>2</sup> Ist. Civ. Lib. V. Cap. 4. Il Giamono fu, per cagione di questa sus storia, arrestato a tradimento, e tenuto arbitarraismente in prigione, dove mori. E siccome in queste materie principalmente, si suppone spesso che chi combatto l'opinione d'uno scrittore approvi, come per conseguenza, tutto ciò che sia stato o detto o fatto contro di lui, coel protestiamo espressamente che, implorando contro il libro la persecucione della critica e del buon senso, detestiamo, quanto il più caldo ammiratore del Giannose, quell'ingicular persecucione della persona.

pensarono ad approfittarsi deil'angustie d'un popolo infelice e dell'amicizia de' re Franchi, per acquistare un dominio; e quando si trovi che la fu così (supposizione, del resto, non autorizzata per nulla dal carattere conosciuto di que' papi), si dica pure che ii bene che secero ai Romani loro coetanei, non venne da un sentimento purissimo di virtù disinteressata. Ecco tutto: restera che la loro ambizione gl'indusse a salvare una moltitudine dall'unghie atroci delle fiere barbariche, e a risparmiarle de' mall spaventosi. Quando l'ambizione produce simili effetti, si suol chiamarla virtù: questo è troppo: ma perchè, in questo caso, buttarsi all'eccesso opposto? Che si compianga una popolazione ridotta all'alternativa o di cadere sotto un potere nemico, o di mantenersi sotto la protezione d'un potere protetto, è una cosa che s'intende benissimo; ma che si prenda parte per il primo, sarebbe strano, se in fatto di giudizi sulla storia non si dovesse essere avvezzi a tutto.

Ci sia permesso di trascrivere qui alcuni passi del Giannone sulle cagioni della discordia tra Adriano e Desiderio, e di proporre questi passi come un esempio solenne della stranezza d'idee e d'espressioni alla quale può arrivare, delle contradizioni in cui può cadere, uno storico parziale.

\* Era intanto, morto Stefano, stato eletto nel 772 Adriano I, il quate sul principio del suo Pontificato trattò con Desiderio di pace, e tra loro fermarono convenzione di non disturbarsi l'un coll'altro; perciò Desiderio oredendo, che questo nuovo Pontefice fosse di contrari sentimenti de' suo predecesori, pensò per meglio agevolar i suol disegni, d'indurlo a consecrare i due figliuoli di Carlomanno per Re.... Ma Adriano che internamente covava le medesime massime de' suoi predecessori, e che non meno di coloro aveva per sopetta la potenza de' Longobardi in Italia, non volle a patto alcuno disgustarsi il Re Carlo, ed a'continui impulsi, che gli dava Desiderio, fu sempre immobile 1. »

Che, per essersi Adriano impegnato a non disturbar Desiderio, si dovesse credere che avrebbe acconsentito a una tale richiesta, è una cosa tanto fuori di proposito, che non può esser venuta in mente nemmeno a Desiderio re longobardo,

<sup>1</sup> lst. Civ. Lib, V, Cap. 4.

ambigioso, interessato, irritato contro Carlo, Credeva bensì che avrebbe acconsentito per paura: era una previsione sbagliata, ma non una così pazza conseguenza. Che una consegnenza simile l'abbia tirata uno storico, e uno storico rinomato, è una cosa che bisogna credere perchè si vede. Adriano, secondo lui, avrebbe dovuto dire a que'Franchi che, per la divisione di Pipino, ma col loro consenso 1, avevano avuto per re Carlomanno: - Questi due bambini sono i vostri re. Voi altri, in vigore delle vostre consuetudini, n'avete eletto un altro: e potete aver avuto de' buoni motivi per riunirvi di novo in un gran regno, e sotto un giovine che da qualche speranza di sè. Ma i vostri motivi e le vostre consuetudini nou reggono contro una mia volontà. Il re Desiderio m' ha fatto dire che dovevo assolutamente venire a questa risoluzione; e avendogli io promesso di non disturbarlo, vedete bene che non potevo dirgli di no. lo dispongo de' regni, e lui di me: sicchè abbiate pazienza. -

Ma ciò che fa più stupore ancora del ragionamento, è il pensare di chi è. Chi trova, dico, che un papa avrebbe fatta una cosa naturalissima, e da doversi aspettare, annullando con un motuproprio, anzi con una semplice cerimonia, un'alezione solénnemente fatta da chi toccava, e facendone una lui; chi vuole che, per riflutare una proposta simile, bisognasse covare internamente certe massime, e aver per sospetta (bello quel sospetta!) la potenza che la faceva, è quel Giannone, il quale tutti sanno se ha gridato contro la pretensione attribuita ai papi di poter fare e disfare i rea piacer loro. È un caso raro che uno contradica a sè stesso a questo segno, per dare addosso a un nemico; e davvero gli starebbero bene in bocca quelle parole d'un personaggio di tragedia:

<sup>1</sup> Una cum consensu Francorum et procerum suorum, seu et Episcoporum, regnum Francorum quod ipse tenuerat, capuali sorte inter pradictos filos suos Carlum et Carlomannum, dum adhuc ipse viveret, inter eos divisit. Baluz. Capitularia, T. I., pag. 187.

<sup>2</sup> Alfieri, Congiura de' Pazzi, V. 5.

· Onde questi sdegnato, e finalmente perduta ogni pazienza, credendo colla forza ottener quello, a che le preghiere non erano arrivate, invase l'esarcato, ed in un tratto avendo presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, designo portar l'assedio a Ravenna. Adriano non maucava. per Legati, di placarlo, e di tentare per mezzo degli stessi la restituzione di quelle città; nè Desiderio si sarebbe mostrato renitente a farlo, purchè il pontefice fosse venuto da lui, desiderando pariargli, e seco trattar della pace. Ma Adriano, rifiutando l'invito, ed ogni ufficio, si ostinò a non voler mai comparirgli avantl, se prima non seguiva la restituzione delle piazze occupate. Così cominciavano pian piano i pontefici romani a negare ai re d' Italia quei rispettl e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di prestare. Desiderio irritato maggiormente per queste superbe maniere di Adriano comando che il suo esercito marciasse in Pentapoli, ove fece devastar Sinigaglia, Urbino, e molte altre città del patrimonio di S. Pietro fino a Roma.

Se uno storico pasciuto nella reggia di Desiderio avesse chiamato il rifiuto d'Adriano, superbo, iniquo, e anche inumano; via, sarebbe in regola: ma che, più dl nove secoli dopo il fatto, quando non c'erano più Longobardi, uno scrittore il quale non doveva avere altro partito che la verità, altro interesse che la giustizia, abbia qualificate di superbe le maniere d'Adriano in quel caso, d'ostinato il suo non volersi movere, l'è strana bene. Mai Desiderio non prese il titolo di re d'Italia; ma l'avesse preso, come poteva venir da ciò che Adriano dovesse andare all'ubbidienza di quei re? Se questo l'avesse preteso per diritto, come re d'Italia, toccherebbe allo storico a trattare una tai pretensione come si meritava; ma il re non l'ebbe, e lo storico l'ha immaginata, E scegliendo tra tutti i sistemi di diritto pubblico, non se ne troverà uno, in cui ci sia un principio per il quale Adriano che abitava un paese su cui i Longobardi non avevano un diritto nemmeno sognato (quando il desiderio non costituisca un diritto), un principio, dico, per ij quale Adriano dovesse presentarsi a loro quand'era chiamato.

Gli scrittori di storie, raccontando e giudicando avvenimenti consumati, irrevocabili, non esercitano sui fatti alcuna influenza; ma la loro autorità su di quelli, quanto è inoperosa e sterile è altrettanto più degna ed estesa: nessun interesse, nessuna considerazione, nessun ostacolo dovrebbe ritenerii dall'essere interamente giusti in parole. Eppure, anche a questo solo ma splendido privilegio può far riunnziare lo spirito di partito: uno sorico si contenta di discendere dal suo nobile posto, si butta nel mezzo delle passioni e de' secondi fini di coloro che dovrebbe giudicare, e inventa qualche volta sofismi più rafinati e più strani di quelli che le passioni attive e minacciate hanno saputo immaginare.

Non si deve passar sotto silenzio, che la predilezione di molti per la causa de' Longobardi è fondata su un pensiero di ntilità universale, e su quell'amore di patria che si diffonde nel passato e nell'avvenire, e fa trovare negli avvenimenti passati, negli avvenimenti futuri e lontani, de quali non sappiamo altro di certo se non che noi non ne saremo testimoni, un interesse, non della stessa v ivacità ma dello stesso genere di quello che si trova negli avvenimenti contemporanei, Dal Machiaveili in poi, moiti storici (e certo non quelli che hanno men fama di pensatori) hanno detto, o fatto intendere che la conquista del territorio romano per parte de' Longobardi sarebbe stata vantagglosa a tutti gli abitatori d'Italia, rendendola forte e rispettata, per l'unione e per l'estensione dei territorio. Ma questo è sempre fondato sulla supposizione che i Longobardi vivessero in una comune concittadinanza con gli Italiani che abitavano il territorio già posseduto da loro; che offrissero una comune concittadinanza a quelli, del di cui territorio si sarebbero impadroniti; che volessero estendere un governo, non un possesso: ed è una supposizione, sulla quale, come spero d'aver dimostrato, non c'è da fondar nulia.

È una curiosa maniera d'osservare la storia, quella d'arzigogolare gli effetti possibili d'una cosa che non è avvenuta,
in vece d'esaminare gli effetti reali d'avvenimenti reali; di
giudicare una serie di fatti in vista della posterità, e non della
generazione che ci s'è trovata dentro o sotto: come se alcuno potesse preveder con qualche certezza lo stato che a
lungo andare sarebbe resultato da fatti diversi; come se,
quand'anche si potesse, fosse poi cosa ragionevole e umana
il considerare una generazione puramente come un mezzo
di quelle che vengon dopo. Ci dicano un poco quegli scrittori, quale sarebbe stata la condizione del popolo romano,

se i disegni d'Astolfo fossero riusciti; ci diano, non dirò un minuto ragguaglio, ma un'idea della sorte che sarebbe toccata ai conquistati; ci facciano vedere qual parte ci avrebbe avuta la giustizia, la sicurezza, la dignità, tutti in somma que' beni sociall che meritano un tal nome, non tanto per i vantaggi che portano nel tempo, quanto perchè rendono a ognuno men difficile l'esser bono. Con queste notizie si potra discutere se la causa che essi hanno preferita, meriti veramente la preferenza. Per noi intanto, i mezzi che i Longobardi mettevano in opera per farsi padroni, cioè il ferro e il fuoco: le nozioni generali sull'indole degli stabilimenti barbarici del medio evo, l'orrore manifesto de' Romani per la sorte che li minacciava, l'ignoranza stessa in cui siamo dello stato degl'Italiani già soggetti ai Longobardi, sono argomenti più che bastanti per credere che i papi facendo andare a voto la conquista, allontanarono da que' popoli una gran calamità. E non esitiamo a dire ingiusto e inconsiderato quel biasimo dato tante volte alla memoria d'Adriano, d'avere egli in questo caso chiamati gil stranieri in Italia; parole che, dicendo una cosa vera, ne vogliono far supporre una falsa, cioè che gli abbla chiamati contro i suoi concittadini: quando gli aveva chiamati in loro aiuto. Cos'avrebbero detto, a sentire un tal rimprovero, que' Romani, i quali avvezzi a tremare, a chiudersi nelle chiese, a urlar di spavento, all'avvicinarsi d'un re longobardo, vedevano allora un re de' Franchi, quel Carlo vincitore, il di cui nome, pronunziato da così poco tempo, aveva già un suono storico, lo vedevano presentarsi alie porte di Roma, chiedere mansueto l'entrata, stringere con affetto riverente e sincero 1 la mano del pontefice, e entrar con lui, accompagnato da' giudici franchi e romani 2, dando con quegli abbracciamenti, con quella fiduciale confusion di persone una caparra e un principie di riposo a quelli che non potevano sperare di conquistarselo ? Riposo senza gloria, dirà taluno. Senza gloria

<sup>1</sup> Quando fu annunziata a Carlo la morte di Adriano papa, ch'egli aveva in conto di singolare amico, pianse, come se avesse perduto un fratello, o un figliuolo carissimo. Egin. in Vit. Kar. 19.

<sup>2</sup> Anast. pag. 185 e seg.

certamente; ma per chi mai v'era gloria in quel tempo? Per la diverse nazioni romane, vinte, possedute, disarmate, disciolte? O per i barbari? Se aicuno crede che li soggiogare uomini i quali non avevano il mezzo di resistere, che levar l'armi dalle mani che le lasciavano cadere, che il guerreggiare senza un pretesto di difesa, l'opprimere senza pericolo, fosse gloria; non c'è nulla da dirgli. A ogni modo, a questa gloria i Romani non potevano aspirare: essi ottennero, per mezzo de'papi, uno stato che li preservava dall'invasioni barbariche; e fu un benefizio segnalato.

## CAPITOLO VI.

# Su la cagione generale della facile conquista di Carlo.

Delle cagioni immediate s'è parlato nelle Notizie storiche. Le principali però, quali sono il tradimento d'alcuni, gli sbandamenti, e le pronte sommissioni del più, sono anch'esse effetti di più alte cagioni, che bisogna ricercare nello stato morale e politico, e nella disposizione del popolo che diede un tale spettacolo. Il Machiavelli, il quale fu forse il primo tra i moderni, che andasse a cercar cagioni lontane de' grandi avvenimenti storici - metodo col quale s'arriva a di belle scoperte, quando si lavora sul vero, e a di belle chimere, quando, illusi dalla relazione che piace di trovare tra un fatto primario e gli avvenimenti posteriori, si trascura d'osservare a parte il carattere e l'origine di questi, per attaccaril a quello solo - il Machiavelli attribui la rovina de' Lonzobardi, nell' ottavo secolo, a una rivoluzione ch'essi fecero nel sesto. È noto che, ucciso Clefi (574), i Longobardi non elessero altro re; e per dieci anni furono governati da trenta o più duchl: « il qual consigllo, » dice il Machiavelli, « fu cagione, che i Longobardi non occupassero mai tutta l'Italia ... perchè il non aver re li fece meno pronti alla guerra; e poichè rifeciono quello, diventarono, per essere stati liberi un tempo, meno ubbidienti e più atti alle discordie fra loro; la qual cosa prima ritardò la loro vittoria, di poi in ultimo li cacciò d'Italia I. » Lasciando anche da una parte, che appunto nell'interregno I Longobardi conquistarono una gran parte d'.talia 2, la cagione, questa volta, è un po'troppo remota, per ciò che riguarda la rovina o, per dir meglio, il cambiamento dei regno. Ne'due secoli che passarono tra queste due rivoluzioni, ci furono tanti regni bellicosì, accaddero tanti fatti d'ogni genere, che davvero non c'è verso d'attaccar l'una all'altra.

Qualcheduno inciina a credere, che i Longobardi, ammoliti, come i Goti e i Vandali, dal possesso del bei paese che avevano conquistato, diventassero per ciò, una preda facile per i loro nemici 3. Ma i Romani che possedevano altre volte quel paese non furono per tanto tempo una preda facile; ma i Sassoni perdettero pure in una battaglia una parte della Britannia, che non è decanteta per quella hellezza che, al dir di motti, ammollisce i vincitori: della rotta di Hastiugs, e de' suoi effetti così vasti e così rapidi, non si può davvero dar la colpa-nè al tepidi soli, nè alla terra ridente. E finalmente, erano essi ammolliti que Franchi che dispersero i Longobardi's Eppure una buona parte di essi veniva da climi temperatle e da paesi ameni.

La cagione vera e primaria si trova, a mlo credere, non nel fatto addotto, ma nel principio posto dal Machiavelli. La tibertà signorile de' Longobardi (per servirci d'un' espressione classica del Vico) fu quella che in parte divise, in parte scemò, in parte rese inerti le loro forze in quella lotta co' Franchi; e così agevolò a Carlo tutte l'operazioni della conquista.

Ma per qual motivo l'effetto principale di questa libertà, la debolezza in guerra, non si fa sentire nel tempo de'duchi, cioè quando una tale libertà era nel massimo grado? E se questa libertà non veniva dall'essere i Longobardi stati quei dieci anni senza re, da quali circostanze fu ella poi spinta ai grado da produrre la debolezza?

Risponderè brevemente a queste due domande, è la mi-

I Ist. Fior. Lib. I.

<sup>2</sup> Paul, Diac. Lib. II, cap. 32.

<sup>3</sup> Hist. de l'Emper. Charlemagne. Trad. libre de l'allemand du Profess. Hegewisch; pag. 147.

glior maniera di spiegare come essa abbia così potentemente operato nell'occasione di cui qui si tratta.

Per intendere prima, come la nazione longobardica, divisa in ducati e senza assoluta unità di forze e di comando, soggiogasse tanta parte d'Italia, bisogna osservare una distinzione essenziale nell'imprese de' popoli settentrionali del medio evo : cioè tra quelle che fecero contro le varie nazioni dell'impero romano, e quelle che fecero barbari contro barbari. Le nazioni dell'impero romano erano, da gran tempo, quasi affatto prive d'ordini militari e di milizia : le forze erano quasi tutte composte di barbari; e quando questi s'avvidero che, essendo i risoluti e gli armati, potevano essere i padroni, che in vece di ricever paghe misurate, potevan servirsi a modo loro; quando in somma i soldati si dichlararono nemici, quando gli eserciti si costituirono nazioni; allora l'impero si trovo, per questo fatto solo, esposto all'offese, e mancante de' mezzi di difesa. Il carattere e la condotta degl'imperatori e de' governanti era debole come lo stato; ed era naturale che fosse così, perchè un'alta e permanente forza morale priva di forze materiali è un prodigio altrettanto raro che inutile. Sopra tali nemici le vittorie dovevano essere ed erano facili, certe, decisive. I Longobardi condotti da trenta duchi non avevano, è vero, unità di disegno e di capitano. ma unità di scopo, e di fiducia ne' loro mezzi: per portar via a chi non può difendere il suo, i molti non han bisogno d'andar d'accordo in altro che nella distribuzion del lavoro, Tutte l' operazioni particolari conducono al resultato generale: la moltiplicità e la divergenza di queste operazioni può bensì essere un ritardo a ottenerlo, ma di rado lo rende impossibile; gli errori rimangono impuniti, perchè non c'è un nemico che possa prevalersene. Nascevano discordie tra i duchi? Era un momento di respiro per gl'Italiani da conquistarsi; ma quando le discordie finivano, e in qualunque maniera fossero finite, i pacificati, o i vincitori, o anche i vinti, potevano andar di nuovo addosso agl' indigeni : il torrente riprendeva il suo corso; trovava il letto libero dovunque arrivava; nessun argine era stato alzato, nel tempo in cui le sue acque avevan presa un'altra strada.

Ma tra barbari e barbari non passava questa disuguaglianza; c'erano altre proporzioni, e per decidere della vittoria erano necessari altri mezzi particolari di superiorità. Li ognuno vede quanto l'unità materiale delle forze, l'unità del comando, la direzione di tutte l'operazioni a un solo scopo dovessero servire a renderlo facile e sicuro; il la libertà. signorite, con le sue presensioni, con le sue discordie, con le sue condizioni, con la sua tarda, disuguale, dimezzata, litigata ubbidienza, doveva far si che molte cose necessarie alla rinscita non si tentassero, che altre andassero a male; doveva in somma produrre una debolezza generale in tutte l'operazioni. Questa disuguaglianza si trovava al massimo segno tra l'esercito franco e il longobardo; tra l'una e l'altra nazione, al tempo della guerra tra Carlo e Desiderio.

Ma questa disuguaglianza (ed eccoci alla seconda questione) bisogna, se non m'inganno, éercarla, non tanto nell'istituzioni de'due popoli, quanto nel carattere de'due capi, o per dir meglio, nel carattere singolare di Carlomagno.

L' Istituzioni de' Franchi e quelle de' Longobardi, come quelle di quasi tutti i popoli settentrionali, avevano tra loro pochissime differenze, e queste non essenziali. Una nazione conquistatrice, posseditrice, e militare; un re elettivo, capo dell'esercito, legislatore col popolo; duchi o conti, con poteri militari e giudiziari; i punti cardinali in somma dello stato politico erano i medesimi: perchè lo stato antico e le circostanze successive di que' popoli, l'intenzioni delle loro leggi erano simili nelle cose primarie. Ma l'istituzioni politiche di tutti i tempi producono effetti diversi secondo il carattere degli uomini che sono regolati da esse, e le regolano a vicenda. Non c'è mai stata una misura di poteri tanto precisa, tanto applicabile a tutti i casi, a tutte le relazioni, che in tutte le mani sia sempre stata la stessa. C'è nelle leggi di qualunque sorte una certa, per dir così, arrendevolezza, la quale seconda le volontà più o meno forti di coloro che operano con l'autorità di quelle. Ora, questa facoltà d'applicare in varie maniere le leggi si trovava in sommo grado presso i barbari del medio evo, tra i quali le leggi che attribuiscono l poteri, quelle che a' giorni nostri si chiamerebbero organiche, costituzionali, non erano ne scritte, ne ridotte, che sl sappia, in formole tradizionali, ma erano consuetudini pratiche, prodotte da circostanze e da necessità successive e complicate. Queste leggi o consuetudini o memorie di fatti ante-

cedenti non prevedevano tutte le possibili emergenze, tutti i contrasti di potere, tutti i dubbi; c'erano dunque di molti casi, ne'quali ii da farsi non si sarebbe trovato in ease, quand'anche tutti di buona fede avessero voluto seguirle, Ora, dov' era, in questi casi, il principio delle risoluzioni ? Nelle voiontà. E quale prevaieva ? La più forte, quella che nel manifestarsi annunziava una determinazione, un'irremovibilità, una profondità di pensiero e una passione tale, che l'altre s'accorgevano di non avere altrettanto da opporle. Carlomagno aveva una di queste volontà, e per conseguenza le facoltà che la fanno esser tale, e per tale riconoscere. Chi vuol sapere appuntino cosa significasse la paroia re ne'secoli barbari, non si cerchi in istituzioni che, o non esistevano, e non erano compite, ne rassodate, ma neil'azione e nel carattera d'ognuno di que're; si vedrà allora che questa parola aveva in ogni caso un significato diverso. La corona era un cerchio di metallo, che valeva quanto il capo che n'era cinto. Quando un uomo del carattere di Cariomagno è investito

d' un' autorità primaria e limitata nello stesso tempo, ed è riso'uto di far prevaiere la sua volontà, tutti gii uomini dotati anch'essi d'attività e d'un forte volere, si trovano con lui in tre diversi generi di relazioni, che ne formano come tre classi. La prima è d'alcuni i quali, tenaci de'loro o privilegi o diritti, avendo presenti le consuetudini e i fatti anteriori, non potendo persuadersi che le cose devano cambiarsi perché è cambiata una persona, soppongono, apertamente o per mezzo di trame, a un potere che trovano lugiusto : e questi sono perduti. La seconda ciasse è di quelli che. pensando come i primi, non hanno la stessa rigojuzione, e si contentano di rammaricarsi e di criticare: e questi non influiscono, almeno in grande, sugli avvenimenti. La terza, e la più numerosa, è di quelli che, volendo operare, e vedendo che la maniera più sicura, più facile e meno pericojosa d'operare è di farsi mezzi di quell'uomo; chi per inclinazione, chi per rassegnazione, diventano suoi mezzi. Quest'uomo allora, tenendo in mano la maggior somma deile forze, le rivolge a uno scopo, dirige tutti gli avvenimenti, e ne fa nascere, com' è da aspettarsi, d'eternamente memorabili. E così fu, Gli uomini della prima classe, riguardo a Carlomagno, si vedono in Hunoldo duca d'Aquitania, in Rotgaudo duca dei

Friuii, în Tassilone duca de Bavari, e în altri, Delia seconda, la storia non paria; mà chi dubiterà che non ce ne siano stați ? La terza și vede tutta raccolta în que'campi dove Carlo faceva proposizioni ch' erano decreti; in quegli eserciti che portava da un punto aii' altro d'Europa, e ne' quali non si può distinguere quasi aitro che un esercito e un uomo. L'aristocrazia era nel regno di Carlo non già abolita, ma inerte, ma impotente, ma sospesa, per dir così, in tutto ciò che potesse essere comando indipendente, o resistenza: e tutta la forza che le rimaneva, veniva ad essere un mezzo potente neile mani del re. Gli uomini di questo carattere, quando si trovano al primo posto, non s'affaticano a distruggere tutte l'istituzioni che, in diritto, potrebbero essere un limite al loro potere; perche sentono troppo la grandezza e la complicazione del loro disegno, per renderlo ancor più difficile e più vasto senza necessità ; creano alie volte essi medesimi di queste istituzioni: il volgo può credere un momento che si siano messi un freno; e in vece hanno afferrato uno stromento. Sotto un tai uomo l'esercito Franco non aveva da pensare ad altro che ad eseguire degli ordini: e questa certezza che scemava firse il sentimento della dignità nelle persone, accresceva però la fiducia che nasce dal trovarsi in una grande unanimità. Presso i Longobardi in vece, nessuno si sentiva come obbligato da un impulso a piegare in tutto la sua volontà; ma rimanendo in gran parte libero, correva rischio di rimaner solo, o con pochi compagni, Da queste differenze. la differente condotta dei due eserciti. Se questi avessero cangiati i capi, la condotta di tutt'e due sarebbe stata tutt'altra, I Longobardi, governati da Carlo, non si sarebbero divisi in partiti: queili che prima del suo regno avessero appartenuto al partito dei suo nemico, avrebbero cercato di lirlo dimenticare a forza di devozione, e d'attiva servilità : e se i Franchi avessero avuto un re non dotato dell'incontrastabile superiorità morale di Carlo, ciò che era in essi impeto d'ubbidienza, sarebbe divenuto facilmente più o meno aperta opposizione.

Eginardo, nella vita di Carlo, la quale, benchè tanto sucdita, è pure il più prezioso monumento di quei tempi, osserva la differenza tra ie spedizioni di Pipino in Italia, e quelle del suo figliuoto e successore. La cagione della guerra, dic'egli, era simile, anzi la stessa; ma non lo fu la riuscita. Pipino assediò Astolfo in Pavia, l'obbligo a restituire ai Romani il paese usurpato, ricevette ostaggi e giuramenti; ma Carlo fece di più: non depose l'armi se non dopo aver conquistato il paese in prima nemico, e assicurata la conquista, Così Eginardo: ed è, in uno storico di quei tempi, cosa notabile l'avere non solo accennata la differenza delle due spedizioni; ma cercata e vista la caglone di questa differenza. Osserva egli che Pipino intraprese la guerra con somme difficoltà, perchè molti degli ottimati Franchi, coi quali teneva consiglio, resistettero alla sua voiontà, a segno di protestare altamente e liberamente che lo avrebbero abbandonato, e sarebbero ritornati a casa. Prevalse la volontà di Pipino; ma la guerra fu fatta a precipizio, e la pace conclusa subito: le condizioni non furono dettate dalla sola ambizione, nè dall'orgoglio esaltato d'un re vittorioso : il bisogno che questo sentiva d'uscire da una guerra che aveva oppositori potenti tra quelli i quali dovevano farla con lui, l'obbligò a una moderazione, che lasciò vivere il vinto. Questa circostanza rende ragione di quel fatto, il quale potrebbe parere un mistero, cloè che Pipino, due volte di seguito, dopo aver ridotto il nemico in una città, e costrettolo a gridar misericordia, sia poi ripartito con la celerità d'un fuggitivo. Carlo in vece, avendo avvezzi tutti i voleri a uniformarsi al suo, e ad aspettarne la manifestazione, non metteva nelle imprese altra fretta, se non quelia ch' era necessaria a farle riuscire.

Non si vuol concludere che la diversità tra i Longobardi e i Franch, di cui si é finora parlato, si ala sola cagione della conquista; ma s'è detto abbastanza per provare, che fu la primaria, quella che fortificò tutte le altre circostanze favorevoli, e scemò l'effetto delle contrarie. E, come della felicità di questa spedizione, è la cagione primaria della riuscita di tante altre imprese, per le quali la posterità ha unito al nome stesso di Carlo II giudizio dell'arminazione; e quel nome ottenne una celebrità, che è rimasta popolare un

FINE DEL DISCORSO STORICO.

# IL CONTE DI CARMAGNOLA

TRAGEDIA



### AL SIGNOR

# CARLO CLAUDIO FAURIEL

IN ATTESTATO

DI CORDIALE E RIVERENTE AMICIZIA
L'AUTORE

## PREFAZIONE.

Pubblicando un'opera d'immaginazione che non si uniforma ai canoni di gusto ricevuti comunemente in Italia, e sanzionati dalla consuetudine dei più, io non credo però di dover annoiare il lettore con una lunga esposizione de principi che ho seguiti in questo lavoro. Alcuni scritti recenti contengono sulla poesia drammatica idee così nuove e vere, e di così vasta applicazione, che in essi si può trovare facilmente la ragione d'un dramma il quale. dipartendosi dalle norme prescritte dagli antichi trattatisti, sia ciò non ostante condotto con una qualche intenzione. Oltredichè, ogni componimento presenta a chi voglia esaminarlo gli elementi necessari a regolarne un giudizio: e a mio avviso sono questi: quale sia l'intento dell'autore; se questo intento sia ragionevole; se l'autore l'abbia conseguito. Prescindere da un tale esame, e volere a tutta forza giudicare ogni lavoro secondo regole, delle quali è controversa appunto l'universalità e la certezza, è lo stesso che esporsi a giudicare stortamente un lavoro: il che per altro è uno de più piccoli mali che possano accadere in questo mondo. Tra i vari espedienti che gli uomini hanno tro-

Tra i vari espedienti che gli uomini hanno trovati per imbrogliarsi reciprocamente, uno de più
inyegnosi è quello d'avere, quasi per ogni argomento, due massime opposte, tenute uqualmente
come infallibili. Applicando quest'uso anche ai
piccoli interessi della poesia, essi dicono a chi la
esercita: siate originale, e non fate nulla di cui
i grandi poeti non vi abbiano lasciato l'esempio.
Questi comandi che rendono difficile l'arte più di
quello che è già, levano anche a uno scrittore la
speranza di poter rendere ragione d'un lavoro
poetico; quand'anche non ne lo ritenesse il ridicolo a cui s'espone sempre l'apologista de'suoi prepri versi.

Ma poichè la quistione delle due unità di tempo e di luogo può esser trattata tutta in astratto, e senza far parola della presente qualsisia tragedia; e poichè queste unità, malgrado gli argementi a mio credere inespugnabili che furono addotti contro di esse, sono ancora da moltissimi tenute per condizioni indispensabili del dramma; mi giova di riprenderne brevemente l'esame. Mi studierò per altro di fare piuttosto una piccola appendice, che una ripetizione degli scritti che le hanno già combattute.

1. L'unità di luogo, e la così detta unità di tempo, non sono regole nodate nella ragione dell'arte, nè connaturali all'indole del poema drammatico; ma sono venute da una autorità non bene intesa, e da principi arbitrari: ciò risulta evidente a chi osservi la genesi di esse. L'unità di luogo è nata dal fatto che la più parte delle tragedie greche imitano un'asione la quale si compie in un sol luogo, e dalla idea che il teatro greco sia un esemplare perpetuo ed esclusivo di verfe-

sione drammatica. L'unità di tempo ebbe origine da un passo di Aristotele<sup>1</sup>, il quale, come benismo osserva il signor Schlegel<sup>2</sup>, non contiene un precetto, ma la semplice notizia di un fatto; cioè della pratica più generale del teatro greco. Che se Aristotele avesse realmente inteso di stabilire un canone dell'arte, questa sua frase avrebbe il doppio inconveniente di non esprimere un'idea precisa, e di non essere accompagnata da alcun ragionamento.

Quando poi vennero quelli che, non badando all'autorità, domandarono la ragione di queste regole, i fautori di esse non seppero trovarne che una, ed è: che, assistendo lo spettatore realmente alla rappresentazione d'un'azione, diventa per lui inverisimile che le diverse parti di questa avvengano in diversi luoghi, e che essa duri per un lungo tempo, mentre lui sa di non essersi mosso di luogo, e d'avere impiegate solo poche ore ad osservarla. Questa ragione è evidentemente fondata su un falso supposto, cioè che lo spettatore sia li come parte dell'azione: quando è, per così dire. una mente estrinseca che la contempla, La verosimiglianza non deve nascere in lui dalle relazioni dell'azione col suo modo attuale di essere. ma da quelle che le varie parti dell'azione hanno tra di loro. Quando si considera che lo spettatore è fuori dell'azione, l'argomento in favore delle unità svanisce.

II. Queste regole non sono in analogia con gli

<sup>18</sup> cono differenti in questo (l'Epopee e la Tropesia), che quella hall verso misurato semplico, ed è raccontativa, e formata di lungherza; e questa si sforza, quanto poò il pià, di stare sotto un giro di sole, o di mutarne poco; ma l'Epopea è smoderata per tempo, ed in ciò è differente dalla Tragedia. Predatione del Casteletrio.

<sup>2</sup> Corso di letteratura drammatica, Lezione X.

altri principi dell'arte ricevuti da quegli stessi che le credono necessarie. Infatti s'ammettono nella tragedia come verisimili molte cose che non lo sarebbero se ad esse s'applicasse il principio sul quale si stabilisce la necessità delle due unità: il principio, cioè, che nel dramma rappresentato siano verosimili que' fatti soli che s'accordano con la presenza dello spettatore, dimanierachè possano parergli fatti reali. Se uno dicesse, per esempio: que' due personaggi che parlano tra loro di cose segretissime, come se credessero d'esser soli, distruggono ogni illusione, perchè io sento d'esser loro visibilmente presente, e li veggo esposti agli occhi d'una moltitudine; gli farebbe precisamente la stessa obiezione che i critici fanno alle tragedie dove sono trascurate le due unità. A quest'uomo non si può dare che una risposta: la platea non entra nel dramma: e questa risposta vale anche per le due unità, Chi cercasse il motivo per cui non si sia esteso il falso principio anche a questi casi, e non si sia imposto all'arte anche questo giogo, io credo che non ne troverebbe altro, se non che per questi casi non ci era un periodo d'Aristotele.

III. Se poi queste regole si confrontano con l'esperienza, la gran prova che non sono necesarie alla illusione è, che il popolo si trova nello stato d'illusione voluta dall'arte, assistendo ogni giorno e in tutti i paesi a rappresentazioni dove esse non sono osservate; e il popolo in questa materia è il miglior testimonio. Poichè non conscendo esso la distinzione dei diversi generi d'illusione, e non avendo alcuna idea teorica del verosimile dell'arte definito da alcuni critici pensatori; miuna idea astratta, niun precedente giudizio potrebbe fargli ricevere un'impressione di ve-

rosimiglianza da cose che non fossero naturalmente atte a produrla. Se i cangiamenti di scena distruggessero l'illusione, essa dovrebbe certamente essere più presto distrutta nel popolo che nelle persone colle, le quali piegano più facilmente la loro fantasia a secondar l'intensioni dell'artista.

Se dai teatri popolari passiamo ad esaminare qual caso si sia fatto di queste regole ne' teatri colti delle diverse nazioni, troviamo che nel greco non sono mai state stabilite per principio, e che s'è fatto contro ciò che esse prescrivono, ogni volta che l'argomento lo ha richiesto; che i poeti drammatici inglesi e spagnoli più celebri, quelli che sono riguardati come i poeti nazionali, non le hanno conosciute, o non se ne sono curati; che i tedeschi le rifiutano per riflessione. Nel teatro francese vennero introdotte a stento: e l'unità di luogo in ispecie incontrò ostacoli da parte de' comici stessi, quando vi fu messa in pratica da Mairet con la sua Sofonisba, che si dice la prima tragedia regolare francese: quasi fosse un destino che la regolarità tragica deva sempre cominciare da una Sofonisba noiosa. In Italia queste regole sono state seguite come leggi, e senza discussione, che io sappia, e quindi probabilmente senza esame.

IV. Per colmo poi di bizzarria, è accaduto che quegli stessi che le hanno ricevute non le osservano esattamente in fatto. Perchè, sensa parlare di qualche violazione dell'unità di luogo che si trova in alcune tragedie italiane e francesi, di quelle chiamate esclusivamente regolari, è noto che l'unità di tempo non è osservata nè pretesa nel suo stretto senso; cioè nell'uguaglianza del tempo fittizio attributo all'azione col tempo reale che essa occupa nella rappresentazione. Appena in tutto il teatro francese si citano tre o quattro

tragedie che adempiscano questa condizione. Comme il est très-rare (dice un critico francese) de trouver des sujets qui puissent être resserrés dans des bornes si étroites, on a élargi la règle, et on l'a étendue jusqu'à vingt-quatre heures 1. Con una tale transazione i trattatisti non hanno fatto altro che riconoscere l'irragionevolezza della regola, e si sono messi in un campo dove non possono sostenersi in nessuna maniera. Giacchè si notrà ben discutere con chi è di parere che l'azione non deva oltrepassare il tempo materiale della rappresentazione; ma chi ha abbandonato questo punto, con qual ragione pretenderà che uno si tenga in un limite fissato così arbitrariamente? Cosa si può mai dire a un critico, il quale crede che si possano allargare le regole ? Accade qui, come in molte altre cose, che sia più ragionevole chiedere il molto che il poco. Ci sono ragioni più che sufficienti per esimersi da queste regole; ma non se ne può trovare una per ottenere una facilitazione a chi le voglia seguire. Il serait donc à souhaiter (dice un altro critico) que la durée fictive de l'action pût se borner au temps du spectacle; mais c'est être ennemi des arts, et du plaisir qu'ils causent, que de leur imposer des lois qu'ils ne peuvent suivre, sans se priver de leurs ressources les plus fécondes, et de leurs plus rares beautés. Il est des licences heureuses, dont le Public convient tacitement avec les poètes. à condition qu'ils les employent à lui plaire, et à le toucher; et de ce nombre est l'extension feinte et supposée du temps réel de l'action théàtrale 2. Ma le licenze felici sono parole senza

<sup>1</sup> Batteux, Principes de la littérature, Traité V, chap. 4. 2 Marmontel, Éléments de littérature, art, Unité.

senso in letteratura; sono di quelle molte espres-sioni che rappresentano un'idea chiara nel loro significato proprio e comune, e che usate qui me-taforicamente rinchiudono una contradizione. Si chiama ordinariamente licenza ciò che si fa contro le regole prescritte dagli uomini; e si danno in questo senso licenze' felici, perchè tali regole possono essere, e sono spesso, più generali di quello che la natura delle cose richieda. Si è trasportata questa espressione nella grammatica, e vista bene; perchè le regole grammaticali essendo di convenzione, e per conseguenza alterabili, può uno scrittore, violando alcuna di queste, spiegarsi me-glio; ma nelle regole intrinseche alle arti del bello la cosa sta altrimenti. Esse devono essere fondate sulla natura, necessarie, immutabili, indipendenti dalla volontà de critici, trovate, non fatte; e quindi la trasgressione di esse non può esser altro che infelice. — Ma perchè queste riflessioni su due parole? Perchè nelle due parole appunto sta l'errore. Quando s'abbraccia un'opinione storta, si usa per lo più spiegarla con frasi metaforiche e ambigue, vere in un senso e false in un altro; perchè la frase chiara svelerebbe la contradizione. E a voler mettere in chiaro l'erroneità della opinione, bisogna indicare dove sta l'equivoco.

V. Finalmente queste regole impediscono molte

bellezze, e producono molti inconvenienti.

Non discenderò a dimostrare con esempi la prima parte di questa proposizione: ciò è stato fatto egregiamente più d'una volta. E la cosa resulta tanto evidentemente dalla più leggiera osservazione d'alcune tragedie inglesi e tedesche, che i sostenitori stessi delle regole sono costretti a riconoscerla. Confessano essi che il non astringersi ai limiti reali di tempo e di luogo lascia il campo a una imita-

zione ben altrimenti varia e forte: non negano le bellezze ottenute a scapito delle regole; ma affermano che bisogna rinunziare a quelle bellezze, giacchè per ottenerle bisogna cadere nell' inverosimile. Ora, ammettendo l'obiezione, è chiaro che l'inverosimiglianza tanto temuta non si farebbe sentire che alla rappresentazione scenica; e però la tragedia da recitarsi sarebbe di sua natura incapace di quel grado di perfezione, a cui può arrivare la tragedia, quando non si consideri che come un pocma in dialogo, fatto soltanto per la lettura, del pari che il narrativo, In tal caso, chi vuol cavare dalla poesia ciò che essa può dare, dovrebbe preferire sempre questo secondo genere di tragedia: e nell'alternativa di sacrificare o la rappresentazione materiale, o ciò che forma l'essenza del bello poetico, chi potrebbe mai stare in dubbio? Certo, meno d'ogni altro quei critici i quali sono sempre di parere che le tragedie greche non siano mai state superate dai moderni, e che producano il sommo effetto poetico, quantun-que non servano più che alla lettura. Non ho inteso con ciò di concedere che i drammi senza le unità riescano inverosimili alla recita; ma da una consequenza ho voluto far sentire il valore del principio.

Gl'inconvenienti che nascono dall'astringersi alle due unità, e specialmente a quella di luogo, sono ugualmente confessati dai critici. Ansi non par credibile che le inverosimiglianze esistenti nei drammi orditi secondo queste regole siano così tranquillamente tollerate da coloro che vogliono le regole a solo fine d'ottenere la verosimiglianza. Cito un solo esempio di questa loro rassegnazione: Dans Cinna il faut que la conjuration se fasse dans le cabinet d'Emilie, et qu'Auguste vienne

dans ce même cabinet confondre Cinna, et lui pardonner: cela est peu naturel. La sconvenienza è assai bene sentita, e sinceramente confessata, Ma la giustificazione è singolare. Eccola: Cependant il le faut 1.

Forse si è qui eccessivamente ciarlato su una questione già così bene sciolta, e che a molti può parer troppo frivola. Rammenterò a questi ciò che disse molto sensatamente in un caso consimile un noto scrittore: Il n'y a pas grand mal à se tromper en tout cela: mais il vaut encore mieux ne s'y point tromper, s'il est possible 2. E del rimanente, credo che una tale questione abbia il suo lato importante. L'errore solo è frivolo in ogni senso. Tutto ciò che ha relazione con l'arti della parola, e coi diversi modi d'influire sulle idee e sugli affetti degli uomini, è legato di sua natura con oggetti gravissimi. L'arte drammatica si trova presso tutti i popoli civilizzati : essa è considerata da alcuni come un mezzo potente di miglioramento, da altri come un mezzo potente di corruttela, da nessuno come una cosa indifferente. Ed è certo che tutto ciò che tende a ravvicinarla o ad allontanarla dal suo tipo di verità e di perfezione, deve alterare, dirigere, aumentare, o diminuire la sua influenza.

Quest'ultime riflessioni conducono a una questione più volle discussa, ora quasi dimenticata, ma che io credo tutt' altro che sciolta; ed è: se la poesia drammatica sia utile o dannosa. So che ai nostri giorni sembra pedanteria il conservare alcun dubbio sopra di ciò, dacchè il Pubblico di tutte le nazioni cotte ha sentenziato col fatto in favore del teatro. Mi sembra però che ci voglia

<sup>1</sup> Batteux, l. c.

<sup>2</sup> Fleury, Mœurs des Israclites, X.

molto coraggio per sottoscriversi senza esame a una sentenza contro la quale sussistono le proteste di Nicole, di Bossuet e di G. G. Rousseau, il di cui nome unito a questi viene qui ad avere una autorità singolare. Essi hanno unanimemente inteso di stabilire due punti: uno che i drammi da loro conosciuti ed esaminati sono immorali: l'altro che ogni dramma deva esserlo, sotto pena di riuscire freddo, e quindi vizioso secondo l'arte : e che in consequenza la poesia drammatica sia una di quelle cose che si devono abbandonare, quantunque producano dei piaceri, perchè essenzialmente dannose. Convenendo interamente sui vizi del sistema drammatico giudicato dagli scrittori nominati qui sopra, oso credere illegittima la consequenza che ne hanno dedotta contro la poesia drammatica in generale. Mi pare che siano stati tratti in errore dal non aver supposto possibile altro sistema che quello seguito in Francia. Se ne può dare, e se ne dà un altro suscettibile del più alto grado d'interesse e immune dagl' inconvenienti di quello : un sistema conducente allo scopo morale, ben lungi dall' essergli contrario. Al presente saggio di componimento drammatico, m' ero proposto d' unire un discorso su tale argomento. Ma costretto da alcune circostanze a rimettere questo lavoro ad altro tempo. mi fo lecito d'annunziarlo; perchè mi pare cosa sconveniente il manifestare una opinione contraria all'opinione ragionata d'uomini di prim'ordine, senza addurre le proprie ragioni, o senza prometterle almeno 1

I Altre circostante non hanno permesso all'autore di mantenere questa promonas. El odice senza rigarato, aspendo bene che sono mancante le quali, lungi dal far perdere a un autore il titolo di galantuono, gli acquissano spesso quello di benemetrio. Del rimanente, questo punto è siato locado in parte nella Lettre d M. Ch... sur l'unité de impse et de lieu dons le Trapsénie. El forse, per ciò che riguarda la questione generale, basta osserie,

Mi rimane a render conto del Coro introdotto una volta in questa tragedia, il quale, per non essere nominati personaggi che lo compongano, può parere un capriccio, o un enimma. Non posso meglio spiegarne l'intenzione, che riportando in parte ciò che il signor Schlegel ha detto dei Cori greci: Il Coro è da riguardarsi come la personificazione de' pensieri morali che l'azione ispira, come l'organo de' sentimenti del poeta che parla in nome dell'intera umanità. E poco sotto: Vollero i Greci che in ogni dramma il Coro.... fosse prima di tutto il rappresentante del genio nazionale, e poi il difensore della causa dell'umanità: il Coro era insomma lo spettatore ideale; esso temperava l'impressioni violente e dolorose d'un'azione qualche volta troppo vicina al vero; e riverberando, per così dire, allo spettatore reale le sue proprie emozioni, gliele rimandava raddolcite dalla vaghezza d'un' espressione lirica e armonica, e lo conduceva così nel campo più tranquillo della contemplazione 1. Ora m'è parso che, se i Cori dei Greci non sono combinabili col sistema tragico moderno, si possa però ottenere in parte il loro fine, e rinnovarne lo spirito inserendo degli squarci lirici composti sull'idea di que' Cori. Se l'essere questi indipendenti dall'azione e non applicati a personaggi li priva d'una gran parte dell'effetto che producevano quelli, può però, a mio credere, renderli suscettibili d'uno slancio più lirico, più variato e più fantastico.

vare che tutta l'argomentatione di quegli crittori è fondata sulla suppositione, che il dramma non possa interessare, se non in quanto comunichi allo spettatore o al lettore le passioni rappresentate in esso. Suppositione venuta dall'aver preso per conditione universale e naturale del dramma ciò ch'era un fatto speciale de d'atamie seaminati da loro, e della quale la più parte de drammi immortali di Shakespeare sono una confutazione tauto evidente quanto magnifica.

I Corso di letteratura drammatica, Lezione III.

Hanno inoltre sugli antichi il vantaggio d'essere senza inconvenienti: non essendo legati con l'orditura dell'azione, non saranno mai cagione che questa si alteri e si scomponga per farceli stare. Hanno finalmente un altro vantaggio per l'arte, in quanto, riserbando al poeta un cantuccio dov'egli possa parlare in persona propria, gli diminuiranno la tentazione d'introdursi nell'azione, e di prestare ai personaggi i suoi propri sentimenti: difetto dei più notati negli scrittori drammatici. Senza indagare se questi Cori potessero mai essere in qualche modo adattati alla recita, io propongo soltanto che siano destinati alla lettura: e prego il lettore d'esaminare questo progetto indipendentemente dul saggio che qui se ne presenta; perchè il progetto mi sembra potere essere atto a dare all' arte più importanza e perfezionamento, somministrandole un mezzo più diretto, più certo e più determinato d'influenza morale.

Premetto alla tragedia alcune notizie storiche sul personaggio e sui fatti che sono l'argomento di essa, pensando che chiunque si risolve a leggere un componimento misto d'invenzione e di verità storica, ami di potere, senza lunghe ricerche, discernere ciò che vi è conservato di avvenimenti real

## NOTIZIE STORICHE

Francesco di Bartolommeo Bussone, contadino, nacque in Carmagnola, donde prese il nome di guerra che gli è rimasto nella storia. Non si sa di certo in qual anno nascesse: il Tenivelli, che ne scrisse la vita nella Biografia Piemontese, crede che sia stato verso il 1390. Mentre ancor giovinetto pascolava delle pecore, l'aria fiera del suo volto fu osservata da un soldato di ventura, che lo invitò a venir con lui alla guerra. Egli lo seguì volentieri, e si mise con esso al soldo di Facino Cane, celebre condottiero.

Qui la storia del Carmagnola comincia ad esser legata con quella del suo tempo: io non toccherò di questa se non i fatti principali, e particolarmente quelli che sono accennati o rappresentati nella tragedia. Alcuni di essi sono raccontati così diversamente dagli storici, che è impossibile, a chi la raccoglie dai loro scritti, formarsene, e darne una opinione, certa ed unica: tra le relazioni spesso varie, e talvolta opposte, ho scelto quelle che mi sono parse più verosimili, o sulle quali gli scrittori vanno più d'accordo.

Alla morte di Giovanni Maria Visconti Duca di Milano (1412), il di lui fratello Filippo Maria Conte di Pavia

era rimasto erede, in titolo, del Ducato. Ma questo Stato, ingrandito dal loro padre Giovanni Galeazzo, erasi sfasciato nella minorità di Giovanni, pessimamente tutelata, e nel suo debole e crudele governo. Molte città s'erano ribellate, alcune erano tornate in potere de' loro antichi signori, d'altre s'erano fatti padroni i condottieri stessi delle truppe ducali. Facino Cane uno di questi, il quale di Tortona, Vercelli ed altre città s'era formato un piccolo principato, morì in Pavia lo stesso giorno che Giovanni Maria fu ucciso dai congiurati in Milano. Filippo sposò Beatrice Tenda vedova di Facino, e con questo mezzo si trovò padrone delle città già possedute da lui, e de' suoi militi.

Era tra essi il Carmagnola, e ci aveva già un comando. Questo esercito corse col nuovo Duca sopra Milano, ne scacciò il figlio naturale di Barnabò Visconti, Astorre, il quale se n'era impadronito, è lo sforzò a ritirarsi in Monza, dove assediato, rimase ucciso. Il Carmagnola si segnalò tanto in questa impresa,

che fu dal Duca nominato condottiero.

Tutti gli storici riguardano il Carmagnola come artefice della potenza di Filippo. Fu il Carmagnola che gli
riacquistò in breve tempo Piacenza, Brescia, Bergamo,
e altre città. Alcune ritornarono allo Stato per vendita
o per semplice cessione di quelli che le avevano occupate: il terrore che già ispirava il nome del nuovo
condottiero sarà probabilmente stato il motivo di queste
transazioni. Egli espugnò inoltre Genova, e la riunì
agli stati del Duca. E questo, che nel 1412 era senza
potere e come prigioniero in Pavia, possedeva nel 1422
venti città, « acquistate, » per servirmi delle parole
di Pietro Verri, « con le nozze della infelice Duchessa <sup>1</sup>, e colla fede e col valore del Conte Francesco. » Venne il Carmagnola creato dal Duca conte di

<sup>1</sup> Filippo la fece decapitare come rea d'adulterio con Michele Orombelli-11 più degli storici la credono innocente.

Castelnuovo; sposò Antonietta Visconti parente di esso, non si sa in qual grado; e si fabbricò in Milano il palazzo chiamato ancora del Broletto.

L'alta fama dell'esimio condottiero, l'entusiasmo de' soldati per lui, il suo carattere fermo è altiero, la gran-dezza forse de suoi servizi, gli alienarono l'animo del Duca. I nemici del Conte, tra i quali il Bigli, storico contemporaneo, cita Zanino Riccio e Oldrado Lampugnano, fomentarono i sospetti e l'avversione del loro signore. Il Conte fu spedito governatore a Genova, e levato così dalla direzione della milizia. Aveva conservato il comando di trecento cavalli; il Duca gli chiese per lettere che lo rinunziasse. Il Carmagnola rispose pregandolo che non volesse spogliar dell'armi un uomo nutrito tra l'armi: e ben s'accorse, dice il Bigli 1, che questo era un consiglio de'suoi nemici, i quali confidavano di poter tutto osare, quando lo avessero ridotto a condizione privata. Non ottenendo risposta nè alle lagnanze, nè alla domanda espressa d'essere licenziato dal servizio, il Conte si risolvette di recarsi in persona a parlare col principe. Questo dimorava in Abbiategrasso. Quando il Carmagnola si presentò per entrare nel castello, si sentì con sorpresa dire che aspettasse. Fattosi annunziare al Duca, ebbe in risposta che era impedito, e che parlasse con Riccio, Insistette, dicendo d'aver poche cose e da comunicarsi al Duca stesso; e gli fu replicata la prima risposta. Allora rivolto a Filippo, che lo guardava da una balestriera, gli rimproverò la sua ingratitudine e la sua perfidia, e giurò che presto si farebbe desiderare da chi non voleva allora ascoltarlo: diede volta al cavallo, e partì coi pochi compagni che aveva condotti con sè, inseguito invano da Oldrado, il quale, al dir del Bigli, credette meglio di non arrivarlo.

Andò il Carmagnola in Piemonte, dove abboccatosi

<sup>1</sup> Hist. lib. 4; Rer. Ital. Script, T. XIX, col. 72.

con Amedeo duca di Savoia, suo natural principe, fece di tutto per inimicarlo a Filippo; poi attraversando la Savoia, la Svizzera e il Tirolo, si portò a Treviso. Filippo confiscò i beni assai ragguardevoli che il Carmagnola aveva nel Milanese <sup>1</sup>.

Giunto il Carmagnola a Venezia il giorno 23 di febbraio del 1425, vi fu accolto con distinzione, gli fu dato alloggio dal pubblico nel Patriarcato, e concessa licenza di portar armi a lui e al suo seguito. Due giorni dopo, fu preso al servizio della repubblica con 300 lance?

I Fiorentini, impegnati allora in una guerra infelice contro il Duca Filippo, chiedevano l'alleanza dei Veneziani: il Duca instava presso di essi perchè volessero rimanere in pace con lui. In questo frattempo un Giovanni Liprando, fuoruscito milanese, pattuì col Duca di ammazzare il Carmagnola, purchè gli fosse concesso di ritornare a casa. La trama fu sventata, e levò ai Veneziani ogni dubbio che il Conte fosse mai più per riconciliarsi col suo antico principe. Il Bigli attribuisce in gran parte a questa scoperta la risoluzione dei Veneziani per la guerra. Il doge propose in senato che si consultasse il Carmagnola: questo consigliò la guerra: il doge opinò pure caldamente per essa: e fu risoluta. La lega coi Fiorentini e con altri Stati d'Italia fu proclamata in Venezia il giorno 27 gennaio del 1426. Il giorno 11 del mese seguente il Carmagnola fu creato capitano generale delle genti di terra della repubblica; e il 15 gli fu dato dal doge il bastone e lo stendardo di capitano, all'altare di San Marco,

Trascorrerò più rapidamente che mi sarà possibile sugli avvenimenti di questa guerra, la quale fu interrotta da due paci, fermandomi solo sui fatti che hanno somministrato materiali alla tragedia.

« Ridussesi la guerra in Lombardia, dove fu gover-

<sup>1</sup> Tu'to questo racconto è cavato dal Bigli.

<sup>2</sup> Sanuto, Vite dei duchi di Venezia; Rer. Ital. XXII, 978.

nata dal Carmagnola virtuosamente, ed in pochi mesi tolse molte terre al Duca insieme con la città di Brescia; la quale espugnazione in quelli tempi, e secondo quelle guerre, fu tenuta mirabile 1. » Papa Martino V s'intromise; e sul finire dello stesso anno fu conclusa la pace, nella quale Filippó cedette ai Veneziani Brescia col suo territorio.

Nella seconda guerra (1427) il Carmagnola mise per la prima volta in uso un suo ritrovato di fortificare il campo con un deppio recinto di carri, sopra ognuno de' quali stavano tre balestrieri. Dopo molti piccoli fatti, e dopo la presa d'alcune terre, s'accampò sotto il castello di Maclodio, ch'era difeso da una guarnigione duchesca.

Comandavano nel campo del Duca quattro insigni condottieri, Angelo della Pergola, Guido Torello, Francesco Sforza e Nicolò Piccinino <sup>2</sup>. Essendo nata discordia tra di loro, il giovine Filippo vi mandò con pieni poteri Carlo Malatesti pesarese, di nobilissima famiglia; ma, dice il Bigli, alla nobiltà mancava l'ingegno. Questo storico osserva che il supremo comando dato al Malatesti non bastò a levar di mezzo la rivalità dei condottieri; mentre nel campo veneto a nessuno repugnava d'ubbidire al Carmagnola, benchè avesse sotto di sè condottieri celebri, e principi, come Giovanfrancesco Gonzaga, signore di Mantova, Antonio Manfredi, di Faenza, e Giovanni Varano, di Camerino.

Il Carmagnola seppe conoscere il carattere del generale nemico, e cavarne profitto. Attaccò Maclodio, in vicinanza del quale era il campo duchesco. I due eserciti si trovarono divisi da un terreno paludoso, in mezzo al quale passava una strada elevata a guisa

<sup>1</sup> Machiavelli, 1st. Fior. Lib. 4.

<sup>2</sup> Per servire alla dignità del verso, il nome di quest'ultimo personaggio nella tragedia venne cambiato con quello di Fortobraccio. La storia stessa ha suggerto questo cambiamento; giacchè il Piccilnio cra nipote di Braccio Fortobracci, e dopo la morte dello zio fu capo de soldati della fazione Braccesca.

d'argine: e tra le paludi s'alzavano qua e là delle macchie poste su un terrene più sodo: il Conte mise in queste degli agguati, e si diede a provocare il nemico. Nel campo duchesco i pareri erano vari: i racconti storici lo sono poco meno. Ma l'opinione che pare più comune, è che il Pergola e il Torello, sospettando d'agguati, opinassero di non dar battaglia: che lo Sforza e il Piccinino la volessero a ogni costo. Carlo fu del parere degli ultimi; la diede, e fu pienamente sonfitto. Appena il suo esercito ebbe affrontato il nemico, fu assalito a destra e a sinistra dall'imploscate, e gli furono fatti, secondo altri, cinque, secondo altri, otto mila prigionieri. Il comandante fu preso anche lui; gli altri quattro, chi in una maniera, chi nell'altra, si sottrassero. Un fielio del Pergola si trovo tra i prigionieri.

La notte dopo la battaglia, i soldati vittoriosi lasciarono in libertà quasi tutti i prigionieri. I commissari veneti, che seguivano l'esercito, ne fecero delle lagnanze col Conte; il quale domandò a qualcheduno de' suoi, cosa fosse avvenuto de' prigionieri; ed essendogli risposto che tutti erano stati messi in libertà, meno un quattrocento, ordinò che anche questi fossero rilasciati, secondo l'uso!

Uno storico che non solo scriveva in que'tempi, ma aveva militato in quelle guerre, Andrea Redusio, è il solo, per quanto io sappia, che abbia indicata la vera ragione di quest'uso militare d'allora. Egil l'attribuisce al timore che i soldati avevano di veder presto finite le guerre, e di sentirsi gridare dai popoli: alla zappa i soldati 2.

I Signori veneti furono punti e insospettiti dal procedere del Conte; ma senza giusta ragione. Infatti, prendendo al soldo un condottiero, dovevano aspettarsi che farebbe la guerra secondo le leggi della guerra comu-

<sup>1</sup> Istos quoque jubco solita lege dimitti. Bigli, lib. 6. 2 Ad ligonom stipendiarii. Chron. Tarv.; Rer. It. XIX, 864.

nemente seguite; e non potevano senza indiscrezione pretendere che prendesse il rischioso impegno d'opporsi a un'usanza così utile e cara ai soldati, esponendosi a venire in odio a tutta la milizia, e a privarsi d'ogni appoggio. Avevano bensì ragione di pretender da lui la fedeltà e lo zelo, ma non una devozione illimitata: questa s'accorda solamente a una causa che si abbraccia per entusiasmo o per dovere. Non trovo però che, dopo le prime osservazioni de'commissari, la Signoria abbia fatte col Carmagnola altre lagnanze su questo fatto: non si parla anzi che d'onori e di ricompense.

Nell'aprile del 1428 fu conclusa tra i Veneziani e il

Duca un'altra di quelle solite paci.

La guerra, ricominciata nel 1431, non ebbe per il Conte così prosperi cominciamenti come le due passate. Il castellano che comandava in Soncino per il Duca, si finse disposto a cedere per tradimento quel castello al Carmagnola. Questo ci andò con una parte dell'esercito, e cadde in un agguato, dove lasciò prigionieri, secondo il Bigli, secento cavalli e molti fanti, salvandosi lui a stento.

Pochi giorni dopo, Nicola Trevisani, capitano dell'armata veneta sul Po, venne alle prese oi galeoni del Duca. Il Piccinino e lo Sforza, facendo le viste di voler attaccare il Carmagnola, lo trattennero dal venire in aiuto all'armata veneta, e, intanto imbarcarono gran parte delle loro genti di terra sulle navi del Duca. Quando il Carmagnola s' avvide dell' inganno, e corse per sostenere i suoi, la battaglia era presso l'altra riva. L' armata veneta fu sconfitta, e il capitano di essa

fuggì in una barchetta.

Gli storici veneti accusano qui il Carmagnola d'aver patteggiato col nemico, che non avrebbe soccerse le navi. Gli storici che non hanno preso il tristo assunto di giustificare i suoi uccisori, non gli danno altra taccia che d'essersi lasciato ingannare da uno stratagemma.

Par certo che la condotta del Trevisani fosse imprudente da principio, e irresoluta nella battaglia <sup>1</sup>. Fu bandito, e gli furono confiscati i beni; « e al capitano generale (Carmagnola), per imputazione di non aver dato favore all'armata, con lettere del Senato fu scritta una lieve riprensione <sup>2</sup>. »

Il giorno 18 d'ottobre, il Carmagnola diede ordine al Cavalcabo, uno de'suoi condottieri, di sorprender Cremona. Questo riuscì ad occuparne una parte; ma essendosi i cittadini levati a stormo, dovette abban-

donare l'impresa, e ritornare al campo.

Il Carmagnola non credette a proposito l'andar col grosso dell'esercito a sostenere quest'impresa: e mi par cosa strana che ciò gli sia stato imputato a tradimento dalla Signoria. La resistenza, probabilmente inaspettata, del popolo spiega benissimo perchè il generale non si sia ostinato a combattere una città che sperava d'occupare tranquillamente per sorpresa: il tradimento non ispiega nulla; giacchè non si sa vedere perchè il Carmagnola avrebbe ordinata la spedizione, il cattivo esito della quale non fu d'alcun vantaggio per il nemico.

Ma la Signoria, risoluta, secondo l'espressione del Navagero, di liberarsi del Carmagnola, cercò in qual maniera potesse averlo nelle mani disarmato; e non ne trovò una più pronta nè più sicura che d'invitarlo a Venezia col pretesto di consultarlo sulla pace. Ci andò senza sospetto, e in tutto il viaggio furono fatti onori straordinari a lui, e al Gonzaga che l'accompagnava. Tutti gli storici, anche veneziani, sono d'accordo in questo; pare anzi che raccontino con un sentimento

<sup>1</sup> Al 13 di lingito, essendo stato proclamato Nicolò Trevisano, che fu capitano mal por le cassolosi egli assentato, gii Avrogadori di Comune andarono al consiglio de Preguda, e mesero di sprocedere contro di lui, per essere atato rotto i. Po del galeoni del Duca di Milano al 21 di giugno passato, in citupero del Doménio, e per non seve fatto i stro docere, immo vilissime essera portato; limo perchè andò prognado gli altir che fuggiasero via. Sanuto; Rer. Hal. XXII, 1017.
2 Navagero, Stor. Ven.: Rer. Hal. XXIII, 1066.

di compiacenza questo procedere, come un bel tratto di ciò che altre volte si chiamava prudenza e virtù-politica. Arrivato a Venezia, « gli furono mandati incontro otto gentiluomini, avanti ch'egli smontasse a casa sua, che l'accompagnarono a San Marco <sup>1</sup>. » Entrato che l'unel palazzo ducale, si rimandarono le sue genti, dicendo loro che il Conte si fermerebbe a lungo col doge. Fu arrestato nel palazzo, e condotto in prigione. Fu esaminato da una Giunta, alla quale il Navagero dà nome di Collegio secreto; e condannato a morte, fu, il giorno 5 di maggio del 1432, condotto con le sbarre alla bocca tra le due colonne della Piazzetta, e decapitato. La moglie e una figlia del Conte (o due figlie, secondo alcuni) si trovavano allora in Venezia.

Nulla d'autentico si ha sull'innocenza o sulla reità di questo grand'uomo. Era da aspettarsi che gli storici veneziani, che volevano scrivere e viver tranquilli, l'avrebbero trovato colpevole. Essi esprimono quest'opinione come una cosa di fatto, e con quella negligenza che è naturale a chi parla in favore della forza. Senza perdersi in congetture, asseriscono che il Carmagnola fu convinto coi tormenti, coi testimoni e con le sue proprie lettere. Di questi tre mezzi di prova il solo che si sappià di certo essere stato adoprato è l'infamissimo primo, quello che non prova nulla.

Ma oltre la mancanza assoluta di testimonianze dirette storiche, che confermino la reità del Carmagnola, molte riflessioni la fanno parere improbabile. Nè i Veneziani hanno rivelato mai quali fossero le condizioni del tradimento pattuito; nè da altra parte s' è saputo mai nulla d' un tale trattato. Quest' accusa è isolata nella storia, e non si appoggia a nulla, se non a qualche svantaggio di guerra, il quale anche si spiega

I Sanuto; Rer. lt. XXII, 1028.

senza ricorrere a questa supposizione: e sarebbe una legge stravagante non meno che atroce quella che volesse imputato a perfidia del generale ogni evento infelice. Si badi inoltre all'essere il Conte andato a Venezia senza esitazione, senza riguardi e senza precauzioni : si badi all'aver sempre la Signoria fatto un mistero di questo fatto, malgrado la taccia d'ingratitudine e d'ingiustizia che gli si dava in Italia; si badi alla crudele precauzione di mandare il Conte al supplizio con le sbarre alla bocca, precauzione tanto più da notarsi, in quanto s'adoprava con uno che non era veneziano, e non poteva aver partigiani nel popolo: si badi finalmente al carattere noto del Carmagnola e del Duca di Milano, e si vedrà che l'uno e l'altro ripugnano alla supposizione d'un trattato di questa sorte tra di loro. Una riconciliazione segreta con un uomo che gli era stato orribilmente ingrato, e che aveva tentato di farlo ammazzare ; un patto di far la guerra da stracco, anzi di lasciarsi battere, non s'accordano con l'animo impetuoso, attivo, avido di gloria del Carmagnola, Il Duca non era perdonatore; e il Carmagnola che lo conosceva meglio d'ogni altro, non avrebbe mai potuto credere a una riconciliazione stabile e sicura con lui. Il disegno di ritornare con Filippo offeso non poteva mai venire in mente a quell' uomo che aveva esperimentate le retribuzioni di Filippo beneficato.

Ho cercato se negli storici contemporanei si trovasse qualche traccia d'un'opinione pubblica, diversa da quella che la Signoria veneta ha voluto far prevalere; ed ecco ciò che n'ho potuto raccogliere.

Un cronista di Bologna, dopo aver raccontata la fine del Carmagnola, soggiunge: « Dissesi che questo hanno fatto perchè egli non faceva lealmente per loro la guerra contra il Duca di Milano, come egli doveva, e che s'intendeva col Duca. Altri dicono che, come vedevano tutto lo Stato loro posto nelle mani del Conte, capitano d'un tanto esercito, parendo loro di stare a gran pericolo, e non sapendo con qual miglior modo potessero deporlo, han trovato cagione di tradimento contra di lui. Iddio voglia che abbiano fatto saviamente; perchè par pure, che per questo la Signoria abbia molto diminuita la sua possanza, ed esaltata quella del Duca di Milano <sup>1</sup>.

E il Poggio: « Certuni dicono che non abbia meritata la morte con delitto di sorte veruna; ma che ne fosse cagione la sua superbia, insultante verso i

cittadini veneti, e odiosa a tutti 2. »

Il Corio poi, scrittore non contemporaneo, ma di poco posteriore, dice così: « Gli tolsero il valsente di più di trecento migliaia di ducati, i quali furono piut-

tosto cagione della sua morte che altro. »

Senza dar molto peso a quest'ultima congettura, mi pare che le prime due, cioè il timore e le vendette private dell'amor proprio, bastino, per que' tempi, a dare di questo avvenimento una spiegazione probabile, e certo più probabile d'un tradimento contrario all'indole e all'interesse dell'uomo a cui fu imputato.

Tra quegli storici moderni, che non adottando ciecamente le tradizioni antiche, le hanno esaminate con un libero giudizio, uno solo, ch'io sappia, si mostròpersuaso affatto che il Carmagnola sia stato colpito da una giusta sentenza. Questo è il Conte Verri; ma basta leggere il passo della sua Storia, che si riferisce a questo avvenimento, per esser subito convinti che la sua opinione è venuta dal non aver lui voluto informarsi esattamente dei fatti sui quali andava stabilita. Ecco le sue parole: O foss'egli allontanato,

2 Poggii, Hist. lib. VI.

l Cronica di Bologna; Rer. lt. XVIII, 645.

per una ripugnanza dell'animo, dal portare così la distruzione ad un Principe, dal quale aveva un tempo ottenuto gli onori, e sotto del quale aveva acquistata la celebrità: ovvero foss'egli ancora nella fiducia che umiliato il Duca venisse a fargli proposizioni di ac-comodamento, e gli sacrificasse i meschini nemici, che avevano ardito di nuocergli, cioè i vilissimi cortigiani suoi; o qualuuque ne fosse il motivo, il Conte Francesco Carmagnola, malgrado il dissenso dei Procuratori veneti, e malgrado la decisa loro opposizione, volle rimandare disarmati bensì, ma liberi al Duca tutti i generali ed i soldati numerosissimi, che aveva fatti prigionieri nella vittoria del giorno 11 di ottobre 1427 . . . . . Il seguito delle sue imprese fece sempre più palese il suo animo; poichè trascurò tutte le occasioni, e lentamente progredendo lasciò sempre tempo ai ducali di sostenersi. In somma, giunse a tale evidenza la cattiva fede del Conte Francesco Carmagnola, che venne, dopo formale processo, decapitato in Venezia . . . . . come reo di alto tradimento. » Fa stupore il vedere addotto in prova della reità d'un uomo un giudizio segreto di que' tempi, da uno storico che ne ha tanto conosciuta l'iniquità, e che tanto si studia di farla conoscere a' suoi lettori. In quante al fatto de' prigionieri, ognuno vede gli errori della relazione che ho trascritta. Il Conte di Carmagnola non rimandò liberi tutti i soldati, ma quattrocento soli; non rimandò i generali, perchè di questi non fu preso che il Malatesti, e fu ritenuto; non è esatto il dire che i soldati fossero rimandati al Duca: furono semplicemente messi in libertà. Non vedo poi perchè si entri in congetture per ispiegare la condotta del Carmagnola in questa occasione, quando la storia ne dà per motivo un'usanza comune.

La sorte del Carmagnola fece un gran rumore in tutta l'Italia; e pare che in particolare i Piemontesi la sentissero più acerbamente, e ne serbassero memoria, come lo indica il seguente aneddoto raccontato dal Denina.

Il primo sospetto che i Veneziani ebbero del segreto della lega di Cambrai venne dalle relazioni du loro agente in Milano, il quale era venuto a sapere « che un Carlo Giuffredo Piemontese che si trovava fra i Segretari di Stato del Governo di Milano ai servigi del Re Luigi, andava fra i suoi famigliari dicendo essere venuto il tempo in cui sarebbesi abbondantemente vendicata la morte del Conte Francesco Carmagnola suo compatriotto 1. »

Non ho citato questo tratto per applaudire a un sentimento di vendetta, e di patriottismo municipale, ma come un indizio del caso che si faceva di questo gran capitano in quella nobile e bellicosa parte d'Italia, che lo considerava più specialmente come suo.

A quegli avvenimenti che si sono scelti per farne lor nateriale della presente Tragedia, s'è conservato il loro ordine cronologico, e le loro circostanze essenziali, se se ne eccettui l'aver supposto accaduto in Venezia l'attentato contra la vita del Carmagnola, quando in vece accadde in Treviso.

l Rivoluzioni d'Italia, lib. XX, cap. I.



# IL CONTE DI CARMAGNOLA

TRAGEDIA

### PERSONAGGI STORICI

IL CONTE DI CARMAGNOLA. ANTONIETTA VISCONTI, sua moglie. UNA LORO FIGLIA, a cui nella tragedia si è attribuito il nome di MATILDE. FRANCESCO FOSCARI, Doge di Venezia. GIOVANNI FRANCESCO GONZAGA, Condottieri al PAOLO FRANCESCO ORSINI, soldo dei Ve-NICOLO' DA TOLENTINO, neziani. CARLO MALATESTI, ANGELO DELLA PERGOLA. GUIDO TORELLO, Condottieri al NICOLO' PICCININO, a cui nella trasoldo del Duca gedia si è attribuito il cognome di di Milano. FORTEBRACCIO.

## PERSONAGGI IDEALI

MARCO, Senatore veneziano.

MARINO, uno de'Capi del Consiglio dei Dieci.
PRIMO COMMISSARIO veneto nel campo.
SECONDO COMMISSARIO.
UN SOLDATO del Conte.
UN SOLDATO prigioniero.

FRANCESCO SFORZA, PERGOLA figlio.

SENATORI, CONDOTTIERI, SOLDATI, PRIGIONIERI, GUARDIE.

## ATTO PRIMO

#### SCENA .PRIMA.

#### Sala del Senate, in Venezia.

IL DOGE e SENATORI seduti.

IL DOGE.

È giunto il fin de'lunghi dubbi, è giunto, Nobiluomini, il di che statuito Fu a risolver da voi. Su questa lega, A cui Firenze con sì caldi preghi Incontro il Duca di Milan c'invita, Oggi il partito si porrà. Ma pria, Se alcuno è qui cui non sia noto ancora Che vile opra di tenebre e di sangue Sugli occhi nostri fu tentata, in questa Stessa Venezia, inviolato asilo Di giustizia e di pace, odami: al nostro Deliberar rileva assai che alcuno Qui non l'ignori. Un fuoruscito al Conte Di Carmagnola insidiò la vita; Fallito è il colpo, e l'assassino è in ceppi. Mandato egli era; e quei che a ciò mandollo Ei l'ha nomato, ed è.... quel Duca istesso Di cui qui abbiam gli ambasciatori ancora A chieder pace, a cui più nulla preme Che la nostra amistà. Tale arra intanto Ei ci dà della sua. Taccio la vile Perfidia della trama, e l'onta aperta Che in un nostro soldato a noi vien fatta.

Due sole cose avverto: egli odia dunque Veracemente il Conte; ella è fra loro Chiusa ogni via di pace; il sangue ha strette Tra lor d'eterna inimicizia un patto. L'odia... e lo teme: ei sa che il può dal trono Quella mano sbalzar che in trono il pose: E disperando che più a lungo in questa Inonorata, improvida, tradita Pace restar noi consentiamo, ei sente Che sia per noi quest'uom; questo tra i primi Guerrier d'Italia il primo, e, ciò che meno Forse non è, delle sue forze istrutto Come dell'arti sue; questo che il lato Saprà tosto trovargli ove più certa, E più mortal sia la ferita. Ei volle Spezzar quest'arme in nostra mano: e noi Adoperiamla, e tosto. Onde possiamo Un più fedele e saggio avviso in questo. Che dal Conte aspettarci? Io l'invitai; Piacevi udirlo?

> (Segni di adesione). S'introduca il Conte.

#### SCENA II.

IL CONTE, E DETTI.

IL DOGE.

Conte di Carmagnola, oggi la prima Occasion s'affaccia in che di voi Si valga la Repubblica, e vi mostri In che conto vi tiene: in grave affare Grave consiglio ci abbisogna. Intanto Tutto per bocca mia questo Senato Si rallegra con voi da sì nefando Periglio uscito; e protestiam che a noi

Fatta è l'offesa, e che sul vostro capo Or più che mai fia steso il nostro scudo, Scudo di vigilanza e di vendetta.

Serenissimo Doge, ancor null'altro

Io per questa ospital terra, che ardisco Nomar mia patria, potei far che voti. Oh! mi sia dato alfin questa mia vita. Pur or sottratta al macchinar de'vili. Questa che nulla or fa che giorno a giorno Aggiungere in silenzio, e che guardarsi Tristamente, tirarla in luce ancora, E spenderla per voi, ma di tal modo, Che dir si possa un dì, che in loco indegno Vostr'alta cortesia posta non era.

Certo gran cose, ove il bisogno il chieda, Ci promettiam da voi. Per or ci giovi Soltanto il vostro senno. In suo soccorso Contro il Visconte l'armi nostre implora Già da lungo Firenze. Il vostro avviso Nella bilancia che teniam librata Non farà piccol peso.

IL CONTE.

E senno e braccio E quanto io sono è cosa vostra: e certo Se mai fu caso in cui sperar m'attenti Che a voi pur giovi un mio consiglio, è questo. E lo darò: ma pria mi sia concesso Di me parlarvi in breve, e un core aprirvi, Un cor che agogna sol d'esser ben noto.

IL DOGE. Dite: a questa adunanza indifferente Cosa che a cor vi stia giunger non puote. IL CONTE.

Serenissimo Doge, Senatori:

Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s'io non divengo Nemico all'uom che mio signor fu un tempo-S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo, e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che presi in cor non sento, Perch'egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui, Oh! beato colui cui la fortuna Così distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell'onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo-Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar, forza è pur dirlo, il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che de' grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea, E profondere a quel che l'ha compita Premi e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio che bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese: e. arditamente il dico. Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudizio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno De' benefizi che tra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. Ma di ciò nulla : io fui fedele al Duca

Fin che fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi balzò dal grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio signor lagnarmi, I miei nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete de' vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro Io serviro, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende. IL DOGE.

E tal vi tiene Questo Senato: già tra il Duca e voi Ha giudicato irrevocabilmente Italia tutta. Egli la vostra fede Ha liberata, a voi l'ha resa intatta, Qual gliela deste il primo giorno. È nostra Or questa fede; e noi saprem tenerne Ben altro conto. Or d'essa un primo pegno Il vostro schietto consigliar ci sia. IL CONTE.

Lieto son io che un tal consiglio io possa Darvi senza esitanza, Io tengo al tutto Necessaria la guerra, e della guerra, Se oltre il presente è mai concesso all'uomo-Cosa certa veder, certo l'evento; Tanto più, quanto fian gl'indugi meno. A che partito è il Duca? A mezzo è vinta Da lui Firenze: ma ferito e stanco

Il vincitor: vôti gli erari: oppressi Dal terror, dai tributi i cittadini Pregan dal ciel su l'armi loro istesse Le sconfitte e le fughe, Io li conosco, E conoscer li deggio: a molti in mente Dura il pensier del glorioso, antico Viver civile; e subito uno sguardo Rivolgon di desio là dove appena D'un qualunque avvenir si mostri un raggio, Frementi del presente e vergognosi. Ei conosce il periglio; indi l'udite Mansueto parlarvi: indi vi chiede Tempo soltanto da sbranar la preda Che già tiensi tra l'ugne, e divorarla. Fingiam che glielo diate: ecco mutata La faccia delle cose: egli soggioga Senza dubbio Firenze; ecco satolle Le costui schiere col tesor de' vinti. E più folte e anelanti a nove imprese. Qual prence allor dell'alleanza sua Far rifiuto oseria? Beato il primo Ch'ei chiamerebbe amico! Egli sicuro Consulterebbe e come e quando a voi Mover la guerra, a voi rimasti soli. L'ira, che addoppia l'ardimento al prode Che si sente percosso, ei non la trova Che ne' prosperi casi: impaziente D'ogni dimora ove il guadagno è certo, Ma ne' perigli irresoluto: a' suoi Soldati ascoso, del pugnar non vuole Fuor che le prede. Ei nella rocca intanto. O nelle ville rintanato attende A novellar di cacce e di banchetti. A interrogar tremando un indovino. Ora è il tempo di vincerlo: cogliete Questo momento: ardir prudenza or fia.

Conte, su questo fedel vostro avviso
Tosto il Senato prenderà partito;
Ma il segua, o no, v'è grato; e vede in esso,
Non men che il senno, il vostro amor per noi.

(Parte il Conte).

#### SCENA III.

#### IL DOGE, e SENATORI.

IL DOGE.

Dissimil certo da sì nobil voto Nessun s'aspetta il mio. Quando il consiglio Più generoso è il più sicuro, in forse Chi potria rimaner? Porgiam la mano Al fratello che implora: un sacro nodo Stringe i liberi Stati: hanno comuni Tra lor rischi e speranze; e treman tutti Dai fondamenti al rovinar d'un solo, Provocator dei deb li, nemico D'ognun che schiavo non gli sia, la pace Con tanta istanza a che ci chiede il Duca? Perchè il momento della guerra ei vuole Sceglierlo, ei solo; e non è questo il suo. Il nostro egli è, se non ci falla il senno, Nè l'animo. Ei ci vuole ad uno ad uno; Andiamgli incontro uniti. Ah! saria questa La prima volta che il Leon giacesse Al suon delle lusinghe addormentato. No; fia tentato invan. Pongo il partito Che si stringa la lega, e che la guerra Tosto al Duca s'intimi, e delle nostre Genti da terra abbia il comando il Conte. MARINO.

Contro sì giusta e necessaria guerra Io non sorgo a parlar: questo sol chiedo, Che il buon successo ad accertar si pensi. La metà dell'impresa è nella scelta Del capitano. Io so che vanta il Conte Molti amici tra noi; ma d'una cosa Mi rendo certo, che nessun di questi L'ama più della patria; e per me, quando Di lei si tratti, ogni rispetto è nulla. Io dico, e duolmi che di fronte io deggia, Serenissimo Doge, oppormi a voi, Non è il duce costui quale il richiede La gravità, l'onor di questo Stato. Non cercherò perchè lasciasse il Duca. Ei fu l'offeso; e sia pur ver: l'offesa È tal che accordo non può darsi; e questo Consento: io giuro nelle sue parole. Ma queste sue parole importa assai Considerarle, perchè tutto in esse Ei s'è dipinto; e governar sì ombroso, Sì delicato e violento orgoglio. O Senatori, non mi par che sia Minor pensiero della guerra istessa. Finor fu nostra cura il mantenerci La riverenza dei soggetti; or altro Studio far si dovria, come costui Riverir degnamente. E quando egli abbia La man nell'elsa della nostra spada, Potrem noi dir d'aver creato un servo? Dovrà por cura di piacergli ognuno Di noi? Se nasce un disparer, fia degne Che nell'arti di guerra il voler nostro A quel d'un tanto condottier prevalga? S'egli erra, e nostra è dell'error la pena, Chè invincibil nol credo, io vi domando Se fia concesso il farne lagno; e dove Si riscotan per questo onte e dispregi, Che far? soffrirli? Non v'aggrada, io stimo, Questo partito; risentirci? e dargli Occasion che, in mezzo all'opra, e nelle Più difficili strette ei ci abbandoni Sdegnato, e al primo altro signor che il voglia, Forse al nemico, offra il suo braccio, e sveli Quanto di noi pur sa, magnificando La nostra sconoscenza, e i suoi gran merti?

IL POGE.

Il Conte un prence abbandono; ma quale? Un che da lui tenea lo Stato, e a cui Quindi ei minor non potea mai stimarsi; Un da pochi aggirato, e questi vili; Timido e stolto, che non seppe almeno Il buon consiglio tor della paura, Nasconderla nel core, e starsi all'erta; Ma che il colpo accenno pria di scagliarlo: Tale è il signor che inimicossi il Conte. Ma, lode al ciel, nulla in Venezia ie vedo Che gli somigli. Se destrier, correndo, Scosse una volta un furibondo e stolto Fuor dell'arcione, e lo gettò nel fango; Non fia per questo che salirlo aneora Un cauto e franco cavalier non voglia.

Poichè sì certo è di quest'uomo il Doge, Più non m'oppongo; e questo a lui sol chiedo: Vuolsi egli far mallevador del Conte?

A sì preciso interrogar, preciso Risponderò: mallevador pel Conte, Nè per altr'uom che sia, certo io mon entro; Dell'opre mie, de' miei consigli il sono: Quando sien fidi, ei basta. Ho io proposto Che guardia al Conte non si faccia, e a lui Si dia l'arbitrio dello Stato in mano? Ei diritto andera; tale io diviso. Ma s'ei si volge al rio sentier, ci manca Occhio che tosto ce ne faccia accorti, E braccio che invisibile il raggiunga? MARCO.

Perchè i principi di sì bella impresa Contristar con sospetti? E far disegni Di terrori e di pene, ove null'altro Che lodi e grazie può aver luogo? Io taccio Che all'util suo sola una via gli è schiusa; Lo star con noi. Ma deggio dir qual cosa Dee sovra ogni altra far per lui fidanza? La gloria ond'egli è già coperto, e quella A cui pur anco aspira; il generoso, Il fiero animo suo. Che un giorno ei voglia Dal 'altezza calar de' suoi pensieri, E riporsi tra i vili, esser non puote. Or, se prudenza il vuol, vegli pur l'occhio; Ma dorma il cor nella fiducia; e poi Che in così giusta e grave causa, un tanto Dono ci manda Iddio; con quella fronte, E con quel cor che si riceve un dono, Sia da noi ricevuto.

MOLTI SENATORI.

Ai voti, ai voti!

Si raccolgano i voti; e ognuu rammenti Quanto rilevi che di qui non esca Motto di tal deliberar, nè cenno Che presumer lo faccia. In questo Stato Pochi il segreto hanno tradito, e nullo Fu tra quei pochi che impunito andasse.

#### SCENA IV.

#### Casa del Conte.

IL CONTE.

Profugo, o condottiero. O come il vecchio Guerrier nell'ozio i giorni trar, vivendo Della gloria passata, in atto sempre Di render grazie e di pregar, protetto Dal braccio altrui, che un di potria stancarsi E abbandonarmi; o ritornar sul campo, Sentir la vita, salutar di nuovo La mia fortuna, delle trombe al suono Destarmi, comandar; questo è il momento Che ne decide. Eh! se Venezia in pace Riman, degg'io chiuso e celato ancora In questo asilo rimaner, siccome L'omicida nel tempio? E chi d'un regno Fece il destin, non potrà farsi il suo? Non troverò fra tanti prenci, in questa Divisa Italia, un sol che la corona, Onde il vil capo di Filippo splende, Ardisca invidiar? che si ricordi Ch'io l'acquistai, che dalle man di dieci Tiranni io la strappai, ch'io la riposi Su quella fronte, ed or null'altro agogno Che ritorla all'ingrato, e farne un dono A chi saprà del braccio mio valersi?

SCENA V.

MARCO, e il CONTE.

IL CONTE.

O dolce amico; ebben qual nova arrechi?

MARCO.

La guerra è risoluta, e tu sei duce.

Marco, ad impresa io non m'accinsi mai Con maggior cor che a questa: una gran fede Poneste in me: ne sarò degno, il giuro. Il giorno è questo che del viver mio Ferma il destin: poi che quest'alma terra M'ha nel suo glorioso antico grembo Accolto, e dato di suo figlio il nome, Esserlo io vo'per sempre; e questo brando Io consacro per sempre alla difesa E alla grandezza sua.

MARCO.

Dolce disegno!

Non soffra il ciel che la fortuna il rompa....

O tu medesmo.

IL CONTE.

Io? come?

MARCO.

Al par di tutti I generosi, che giovando altrui Nocquer sempre a sè stessi, e superate Tutte le vie delle più dure imprese, Caddero a un passo poi, che facilmente L'ultimo de'mortali avria varcato. Credi ad un uom che t'ama: i più de'nostri Ti sono amici; ma non tutti il sono. Di più non dico, nè mi lice; e forse Troppo già dissi. Ma la mia parola Nel fido orecchio dell'amico stia, Come nel tempio del mio cor, rinchiusa.

Forse io l'ignoro? E forse ad uno ad uno Non so quai siano i miei nemici?

E sai Chi te gli ha fatti? In pria l'esser tu tanto Maggior di loro, indi lo sprezzo aperto Che tu ne festi in ogni incontro. Alcuno Non ti nocque finor; ma chi non puote Nocer col tempo? Tu non pensi ad essi, Se non allor che in tuo cammin li trovi; Ma pensan essi a te, più che non credi. Spregia il grande, ed obblia; ma il vil si gode Nell'odio. Or tu non irritarlo: cerca Di spegnerlo; tu il puoi forse. Consiglio Di vili arti ch'io stesso a sdegno avrei, Io non ti do, nè tal da me l'aspetti. Ma tra la noncuranza e la servile Cautela avvi una via; v'ha una prudenza Anche pei cor più nobili e più schivi; V'ha un'arte d'acquistar l'alme volgari, Senza discender fino ad esse: e questa Nel senno tuo, quando tu vuoi, la trovi. IL CONTE.

Troppo è il tuo dir verace: il tuo consiglio Le mille volte a me medesmo io il diedi; E sempre all'uopo ei mi fuggì di mente; E sempre appresi a danno mio che dove Semina l'ira, il pentimento miete. Dura scola ed inutile! Alfin stanco Di far leggì a me stesso, e trasgredirle, Tra me fermai che, s'egli è mio destino Ch'io sia sempre in tai nodi avviluppato, Che mestier faccia a distrigarli appunto Quella virtù che più mi manca, s'ella E pur virtù, se è mio destin che un giorno Io sia colto in tai nodi, e vi perisca; Meglio è senza riguardi andargli incontro. Io ne appello a te stesso: i buoni mai

Non fur senza nemici, e tu ne hai dunque. E giurerei che un sol non è tra loro Cui tu degni, non dico accarezzarlo, Ma non dargli a veder che lo dispregi. Rispondi.

MARCO.

È ver: se v'ha mortal di cui La sorte invidii, è sol colui che nacque In luoghi e in tempi ov'uom potesse aperto Mostrar l'animo in fronte, e a quelle prove Solo trovarsi ove più forza è d'uopo Che accorgimento: quindi ove convenga Simular, non ti faccia maraviglia Che poco esperto io sia. Pensa per altro Quanto più m'è concesso impunemente Fallire in ciò che a te; che poche vie Al pugnal d'un nemico offre il mio petto: Che me contra i privati odii assecura La pubblica ragion; ch'io vesto il saio Stesso di quei che han la mia sorte in ma no. Ma tu stranier, tu condottiero al soldo Di togati signor, tu cui lo Stato Dà tante spade per salvarlo, e niuna Per salvar te.... fa che gli amici tuoi Odan sol le tue lodi; e non dar loro La trista cura di scolparti. Pensa Che felici non son, se tu nol sei. Che dirò più? Vuoi che una corda io tocchi, Che ancor più addentro nel tuo cor risoni? Pensa alla moglie tua, pensa alla figlia A cui tu se'sola speranza: il cielo Die loro un'alma per sentir la gioia, Un'alma che sospira i dì sereni, Ma che nulla può far per conquistarli. Tu il puoi per esse; e lo vorrai. Non dire Che il tuo destin ti porta: allor che il forte

Ha detto: io voglio, ei sente esser più assai Signor di sè che non pensava in prima.

Tu hai ragione. Il ciel si prende al certo Qualche cura di me, poichè m'ha dato Un tale amico. Ascolta; il buon successo Potrà, spero, placar chi mi disama: Tutto in letizia finirà. Tu intanto, Se cosa odi di me che ti dispiaccia, L'indole mia ne incolpa, un improvviso Impeto primo, ma non mai l'obblio Di tue parole.

MARCO.

Or la mia gioia è intera. Va, vinci, e torna. Oh come atteso e caro Verrà quel messo che la gloria tua Con la salute della patria annunzi!

FINE DELL'ATTO PRIMO.

## ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA.

## Parte del campo ducale con tende.

## MALATESTI e PERGOLA.

#### PERGOLA.

Sì, condottier; come ordinaste, in pronto Son le mie bande. A voi commise il Duca L'arbitrio della guerra: io v'ho ubbidito, Ma con dolor; ve ne scongiuro ancora, Non diam battaglia.

MALATESTI.

Anzian d'anni e di fama,
O Pergola, qui siete; io sento il peso
Del vostro voto; ma cangiar non posso
Il mio. Voi lo vedete; il Carmagnola
Ci provoca ogni di: quasi ad insulto
Sugli occhi nostri alfin Maclodio ha stretto;
E due partiti ci rimangon soli;
O lui cacciarne, o abbandonar la terra,
Che saria danno e scorno.

A pochi egregi il dubitar di novo Quando han già detto: ell'è così. S'io parlo È che tale vi tengo. Italia forse Mai da'barbari in poi non vide a fronte Due sì possenti eserciti: ma il nostro L'ultimo sforzo è di Filippo. In ogni

Fatto di guerra entra fortuna, e sempre Vuol la sua parte: chi nol sa? Ma quando Ne va il tutto, o Signore, allor non vuolsi Dargliene più ch'ella non chiede; e questo Esercito con cui tutto possiamo Salvar, ma che perduto in una volta Mai più rifar non si potria, non dèssi Come un dado gittarlo ad occhi chiusi, Avventurarlo in un sì piccol campo, E in un campo mal noto, e quel che è peggio Noto al nemico. Ei qui ci trasse: un torto Argin divide le due schiere: a destra E a sinistra paludi, in esse sparsi I suoi drappelli; e noi fuori de'nostri Alloggiamenti non teniamo un palmo Pur di terren. Credete ad un che l'arti Conosce di costui, che ha combattuto Al fianco suo: qui c'è un'insidia. Forse La miglior via di guerreggiar quest'uomo Saria tenerlo a bada, aspettar tempo, Tanto che alcun dei duci ai quali è sopra Prendesse a noia il suo superbo impero: E il fascio ch'egli or nella mano ha stretto Si rallentasse alfin. Pur, se a giornata Venir si deve, non è questo il loco: Usciam di qui, scegliamo un campo noi, Tiriam quivi il nemico: ivi in un giorno, Senza svantaggio almanco, si decida. MALATESTI.

Due grandi schiere a fronte stanno; e grande Fia la battaglia: d'una tale appunto Abbisogna Filippo. A questi estremi A poco a poco ei venne, e coi consigli Che or proponete: a trarnelo, fia d'uopo Appigliarci agli opposti. Il rischio vero Sta nell'indugio; e nel mutare il campo Rovina certa. Chi sapria dir quanto Di numero e di cor scemato ei fia, Pria che si ponga altrove? Ora egli è quale Bramar lo puote un capitan; con esso Tutto lice tentar.

#### SCENA II.

## SFORZA, FORTEBRACCIO, e DETTI.

### MALATESTI.

Ditelo, o Sforza, E Fortebraccio; voi giungeté in tempo: Ditelo voi, come trovaste il campo? Che possiamo sperarne?

Ogni gran cosa.

Quando gli ordini udir, quando lor parve Che una battaglia si prepari, io vidi Un feroce tripudio: alla chiamata Esultando veniéno, e col sorriso Si fean cenno a vicenda. E quando io corsi Entro le file, ad ogni schiera un grido S'alzava; ognuno in me fissando il guardo Parea dicesse: o condottier, v'intendo.

E tai son tutti: allor ch'io venni a'miei, Tutti mi furo intorno. Un mi dicea: Quando udremo le trombe? Altri: noi siamo Stanchi d'esser beffati; e tutti ad una La battaglia chiedean, come già certi Dell'ottenerla, e dubbi sol del quando. Ebben, compagni, io rispondea, se il segno Presto s'udrà, mi date voi parola Di vincere con me? Gli elmi levati Sull'aste, un grido universal d'assenso Fu la risposta, ond'io gioisco ancora. E a tai soldati ci venia proposto D'intimar la ritratta? e che alle mani. Che già posate sulle spade aspettano L'ordin di sguainarle e di ferire, Si comandasse di levar le tende? Chi fronte avria di presentarsi ad essi Con tal ordine ormai?

PERGOLA.

Dal parlar vostro Un novo modo di milizia imparo; Che i soldati comandino, e che i duci Ubbidiscano.

#### FORTEBRACCIO.

O Pergola, i soldati
A cui capo son io, fur da quel Braccio
Disciplinati, che per tutto ancora
Con maraviglia e con terror si noma;
E non son usi a sostener gli scherni
Dell' inimico.

#### PERGOLA.

Ed io conduco genti Da me, qual ch'io mi sia, disciplinate; E sono avvezze ad aspettar la voce Del condottiero, ed a fidarsi in lui.

Dimentichiamo or noi che numerati Sono i momenti, e non ne resta alcuno Per le gare private?

SCENA III.

TORELLO, e DETTI.

Ebben, Torello,

Siete mutato di parer? Vedeste L'animo ardente de'soldati?

Il vidi;

Udii le grida del furor, le grida Della fiducia e del coraggio; e il viso Rivolsi altrove, onde nessun dei prodi Vi leggesse il pensier che mal mio grado-Vi si pingeva: era il pensier che false Son quelle gioie e brevi; era il pensiero Del valor che si perde, lo cavalcai Lungo tutta la fronte: io tesi il guardo, Quanto lunge potei; rividi quelle Macchie che sorgon qua e là dal suolo Uliginoso che la via fiancheggia: Là son gli agguati, il giurerei. Rividi Quel doppio cinto di muniti carri, Onde assiepato è del nemico il campo, Se l'urto primo ei sostener non puote. Ha una ritratta ove sfuggirlo e uscirne Preparato al secondo. Un novo è questo Trovato di costui, per torre ai suoi Il pensier primo che s'affaccia ai vinti, Il pensier della fuga. Ad atterrarlo Due colpi è d'uopo: ei con un sol ne atterra-Perchè, non giova chiuder gli occhi al vero, Non son più quelle guerre, in cui pe'figli E per le donne e per la patria terra E per le leggi che la fan sì cara, Combatteva il soldato: in cui pensava Il capitano a statuirgli un posto, Egli a morirvi. A mercenarie genti Noi comandiamo, in cui più di leggieri Trovi il furor che la costanza: e'corrono-Volonterosi alla vittoria incontro: Ma s'ella tarda, se son posti a lungo

Tra la fuga e la morte, ah! dubbia è troppo La scelta di costoro. E questo evento Più che tutt'altro antiveder ci è forza. Vil tempo in cui tanto al comando cresce Difficoltà, quanto la gloria scema! Io lo ripeto, non è questo un campo Di battaglia per noi.

MALATESTI.

Dunque?

Si muti.

Non siam pari al nemico; andiamo in luogo Dove lo siam

MALATESTI.

Così Maclodio a lui Lascerem quasi in dono? I valorosi Che vi son chiusi, non potran tenersi Più che due giorni.

TORELLO.

Il so; ma non si tratta Nè d'un presidio qui, nè d'una terra; Trattasi dello Stato.

SFORZA.

E di che mai

Se non di terre si compon lo Stato?
E quelle che indugiando, ad una ad una
Gia lasciammo sfuggir, quante son elle?
Casal, Bina, Quinzano e.... se vi piace
Noveratele voi, chè in tal pensiero
Troppo caldo io mi sento. Il nobil manto,
Che a noi fidato ha il Duca, a brano a brano
Soffriam così chè in nostra man si scemi,
E che a lui messo omai da noi non giunga
Che una ritratta non gli annunzi. Intanto
Superbisce il nemico, e ai nostri indugi
Sfacciato insulta.

TORELLO.

E questo è segno, o Sforza, Ch'ei brama una battaglia.

Oh, che puot'egli Bramar di più, che innanzi a sè cacciarne Con la spada nel fodero?

Con la spada nel fodero? PERGOLA.

Che puote
Bramar di piùt Dirovvel io: che noi
Tutto arrischiam l'esercito in un campo
Ov'egli ha preso ogni vantaggio. Or questo
Poniamo in salvo; chè le terre è lieve
Riprender con gli eserciti.

FORTEBRACCIO.

Con quali?

Non, per mia fè, con quelli a cui s'insegna A diloggiar quando il nemico appare, A non mirarlo in faccia, a lasciar soli Nelle angosce i compagni; ma con genti Quali or le abbiam d'ira e di scorno accese, Impazienti di pugnar, con queste Si riparan le perdite, e si vince. Che dobbiamo aspettar? Brandi arrotati, Perchè lasciarli irrugginir?

Torello,

Voi temete d'agguati? Anch'io dirovi: Non son più quelle guerre, in cui minuti Drappelletti movean, con l'occhio teso Ogni macchia guatando, ogni rivolta. Un'oste intera sopra un'oste intera. Oggi rovescerassi: un tanto stuolo Si vince sì, ma non s'accerchia: ei spazza Innanzi a sè gl'intoppi, e fin ch'è unito, Dovunque sia, sul suo terreno è sempre.

ATTO SECONDO.

FORTEBRACCIO.

(a PERGOLA e TORELLO)

Siete convinti?

TORELLO.

Sofferite ....

Io il sono. Omai vano è più dir. Certo io mi tengo Che tutti andrete in operar d'accordo Più che non foste in divisar disgiunti. Poi che un partito e l'altro ha il suo periglio. Scegliamo almen quel che più gloria ha seco. Noi darem la battaglia: alla frontiera Io mi pongo coi miei; Sforza vien dietro E chiude la vanguardia; il mezzo tenga Della battaglia Fortebraccio: e il nostro Ufizio sia con impeto serrarci Addosso al campo del nemico, aprirlo, E spingerci a Maclodio. Voi, Torello, E voi, Pergola, a cui sì dubbia sembra Questa giornata, io pongo in vostra mano L'assicurarla: voi, discosti alquanto, Il retroguardo avrete. O la fortuna. Pur come suol, seconda i valorosi, E rompiamo il nemico; e voi piombate Sopra i dispersi. Ma s'ei dura incontro L'impeto nostro, e ci vedete entrati Donde uscir soli non possiam; venite A noi, reggete i periglianti amici; Chè, per cosa che avvenga, io vi prometto,

Non ci vedrete, no.

Retrocedere a voi non ci vedrete.

Siatene certi.

FORTEBRACCIO.

Sia lode al ciel, combatteremo alfine: Mai non accadde a capitan, ch'io sappia, Per fare il suo mestier contender tanto. PERGOLA.

O Carmagnola, tu pensasti che oggi Il giovenil corruccio alla prudenza Prevarrebbe dei vecchi; e ti apponesti. FORTEBRACCIO.

Sì, la prudenza è la virtù dei vecchi:

Ella cresce con gli anni, e tanto cresce Che alfin diventa.....

> Ebben, dite. FORTEBRACCIO.

Paura:

Poi che volete ad ogni modo udirlo. MALATESTI.

Fortebraccio!

PERGOLA.

L'hai detto. Ad un soldato Che già più volte avea pugnato e vinto Prima che tu vedessi una bandiera. Oggi tu il primo hai detto... MALATESTI.

Da quel lato.

Presso Maclodio è posto il Carmagnola. Quegli fra noi che avere oggi pensasse Altro nemico che costui, sarebbe Un traditor: pensatamente il dico. PERGOLA.

Ritratto il voto che dapprima io diedi; E il do per la battaglia: ella fia quale Predissi allor; ma non importa. Allora Potea schifarsi; or la domando io primo: Io son per la battaglia.

MALATESTI

Accetto il voto Ma non l'augurio: lo distorni il cielo Sul capo del nemico.

PERGOLA.

O Fortebraccio,

Tu m'hai offeso.

Or via....

FORTEBRACCIO.

Se così credi, Sia pur così: perchè a te spiaccia, o a quale Altro pur sia, non crederai ch'io voglia Una parola ritirar che uscita Dalle labbra mi sia.

MALATESTI. (in atto di partire) Chi resta fido

A Filippo, mi segua.

Io vi prometto
Che oggi darem battaglia, e che di noi
Non mancheravvi alcuno. O Fortebraccio,
Non giunger onta ad onta; io ti ripeto,
Tu m'hai offeso. Ascolta, io t'offro il modo
Che tu mi renda l'onor mio, serbando
Intatto il tuo.

FORTEBRACCIO.

Che vuoi?

PERGOLA.

Dammi il tuo posto.

Ovunque tu combatta, a tutti è noto
Che tu volesti la battaglia, ed io,
Io devo ad ogni modo essere in luogo
Che l'amico e il nemico aperto veda
Ch'io non ho... tu m'intendi.

Terror or Comple

FORTEBBACCIO. To son contento.

Prendi quel posto; poi che il brami, è tuo. O forte, or m'odi: ora m'è dolce il dirti Ch'io non t'offesi, no: per la fortuna Del signor nostro tu soverchio temi: Questo dir volli, Ma il timor che nasce In cor di quel che ama la vita, e l'ama Più dell'onor, ma che nel cor del prode Muore al primo periglio ch'egli affronta, E mai più non risorge, o valoroso, Pensavi tu?...

PERGOLA.

Nulla pensai: tu parli Da generoso qual tu sei.

> (a MALATESTI) MALATESTI.

Signore. Voi consentite al cambio?

Io ci consento:

E son ben lieto di veder tant'ira Tutta cader sovra il nemico. TORRELLO

(allo SPORZA)

Io stava Col Pergola da prima; ingiusto, io spero, Non vi parrà.....

SFORZA

V'intendo; e con lui state Alla vanguardia: ultimi e primi, tutti Combatterem; poco m'importa il dove. MALATESTI.

Non più ritardi. Iddio sarà coi prodi.

(Partono)

#### SCENA IV.

## Campo veneziano, Tenda del Conte

IL CONTE, un SOLDATO.

SOLDATO.

Signor, l'oste nemica è in movimento: La vanguardia è sull'argine, e s'avanza.

I condottieri dove son?

SOLDATO.

Qui tutti Fuor della tenda i principali; e stanno Gli ordin vostri aspettando.

. Entrino tosto.

# SCENA V.

## IL CONTE.

Eccolo il di ch'io bramai tanto. — Il giorno Ch'ei non mi volle udir, che invan pregai, Che ogni adito era chiuso, e che deriso, Solo, io partiva, e non sapea per dove, Oggi con gioia io lo rammento alfine. Ti pentirai, dicea, mi rivedrai, Ma condottier de' tuoi nemici, ingrato! Io lo dicea; ma allor pareva un sogno, Un sogno della rabbia; ed ora è vero. Gli sono a fronte: ecco mi balza il core: Io sento il dì della baltaglia... E s'io... No: la vittoria è mia.

#### SCENA VI.

# IL CONTE, GONZAGA, ORSINI, TOLENTINO,

IL CONTE.

Compagni, udiste
La lieta nova: l'inimico ha fatto
Ciò ch'io volea; così voi pur farete.
E il sol che sorge, a ognun di noi, lo giuro,
Il più hel di di nostra vita apporta.
Non è tra voi chi una battaglia aspetti
Per farsi un nome, il so; ma questa sera
L'avrem più glorioso, e la parola
Che al nostro orecchio sonera più grata,
Omai fia quella di Maclodio. Orsini,
Son pronti i tuoi?

ORSINI.

Sì

Corri all' imboscate
Sulla destra dell'argine; raggiungi
Quei che vi stanno, e prendine il comando.
E tu a sinistra, o Tolentino. E quindi
Non vi movete, che non sia lo scontro
Incominciato; quando ei fia, correte
Alle spalle al nemico. Udite entrambi.
Se dell'insidie egli s'avvede, e tenta
Ritrarsi, appena avrà voltato il dorso,
Siategli addosso uniti: io son con voi.
Provochi, o fugga, oggi dev'esser vinto.

E lo sarà.

(Parte).

ATTO SECONDO.
TOLENTINO.

T' ubbidirem, vedrai.

(Parte).
IL CONTE.
(agli altri)

Tu, Gonzaga, al mio fianco. I posti a voi Assegnero sul campo. Andiam, compagni; Si resista al prim'urto: il resto è certo.

#### CORO.

S'ode a destra uno squillo di tromba; A sinistra risponde uno squillo: D'ambo i lati calpesto rimbomba Da cavalli e da fanti il terren. Quinci spunta per l'aria un vessillo; Quindi un altro s'avanza spiegato: Ecco appare un drappello schierato; Ecco un altro che incontro gli vien.

Già di mezzo sparito è il terreno; Già le spade rispingon le spade; L'un dell'altro le immerge nel seno; Gronda il sangue; raddoppia il ferir. — Chi son essi? Alle belle contrade Qual ne venne straniero a far guerra? Qual è quei che ha giurato la terra Dove nacque far salva, o morir?

— D'una terra son tutti: un linguaggio Parlan tutti: fratelli li dice Lo straniero: il comune lignaggio A ognun d'essi dal volto traspar. Questa terra fu a tutti nudrice, Questa terra di sangue ora intrisa, Che natura dall'altre ha divisa, E ricinta con l'alpe e col mar. Ahi! Qual d'essi il sacrilego brando Trasse il primo il fratello a ferire?
Oh terror! Del conflitto esecrando La cagione esecranda qual è?
Non la sanno: a dar morte, a morire Qui senz'ira ogunu d'essi è venuto;
E venduto ad un duce venduto,
Con lui pugna, e non chiede il perchè.

— Ahi sventura! Ma spose non hanno,
Non han madri gli stolti guerrieri?
Perchè tutte i lor cari non vanno
Dall'ignobile campo a strappar?
E i vegliardi che ai casti pensieri
Della tomba glà schiudon la mente,
Chè non tentan la turba furente
Con prudenti parole placar?

— Come assiso talvolta il villano Sulla porta del cheto abituro, Segna il nembo che scende lontano Sopra i campi che arati ei non ha; Così udresti ciascun che sicuro Vede lungi le armate coorti, Raccontar le migliaia de'morti, E la nieta dell'arse città.

Là, pendenti dal labbro materno Vedi i figli che imparano intenti A distinguer con nomi di scherno Quei che andranno ad uccidere un di: Qui le donne alle veglie lucenti De'monili far pompa e de'cinti, Che alle donne diserte de'vinti Il marito o l'amante rapi. — Ahi sventura! sventura! sventura! Già la terra è coperta d'uccisi; Tutta è sangue la vasta pianura; Cresce il grido, raddoppia il furor. Ma negli ordini manchi e divisi Mal si regge, già cede una schiera; Già nel volgo che vincer dispèra, Della vita rinasce l'amor

Come il grano lanciato dal pieno Ventilabro nell'aria si spande; Tale intorno per l'ampio terreno Si sparpagliano i vinti guerrier. Ma improvvise terribili bande Ai fuggenti s'affaccian sul calle; Ma si senton più presso alle spalle Anelare il temuto destrier.

Cadon trepidi a piè de'nemici, Gettan l'arme, si danno prigioni: Il clamor delle turbe vittrici Copre i lai del tapino che mor. Un corriero è salito in arcioni; Prende un foglio, il ripone, s'avvia, Sferza, sprona, divora la via; Ogni villa si desta al rumor.

Perchè tutti sul pesto cammino Dalle case, dai campi accorrete? Ognun chiede con ansia al vicino, Che gioconda novella recò? Donde ei venga, infelici, il sapete, E sperate che gioia favelli? I fratelli hanno ucciso i fratelli; Questa orrenda novella vi do. Odo intorno festevoli gridi;
S'orna il tempio, e risona del canto;
Già s'innalzan dai cori omicidi
Grazie ed inni che abbomina il ciel.
Giù dal cerchio dell'alpi frattanto
Lo straniero gli sguardi rivolve;
Vede i forti che mordon la polve,
E li conta con gioia crudel.

Affrettatevi, empite le schiere,
Sospendete i trionfi ed i giochi,
Ritornate alle vostre bandiere:
Lo straniero discende; egli è qui.
Vincitor! siete deboli e pochi?
Ma per questo a sfidarvi ei discende;
E voglioso a quei campi v'attende
Dove il vostro fratello perì.

Tu che angusta a'tuoi figli parevi, Tu che in pace nutrirli non sai, Fatal terra, gli estrani ricevi: Tal giudizio comincia per te. Un nemico che offeso non hai, A tue mense insultando s'asside; Degli stolti le spoglie divide; Toglie il brando di mano a'tuoi re.

Stolto anch'esso! Beata fu mai Gente alcuna per sangue ed oltraggio? Solo al vinto non toccano i guai; Torna in pianto dell'empio il gioir. Ben talor nel superbo viaggio Non l'abbatte l'eterna vendetta; Ma lo segna; ma veglia ed aspetta; Ma lo coglie all'estremo sospir. Tutti fatti a sembianza d'un Solo, Figli tutti d'un solo Riscatto, In qual ora, in qual parte del suolo, Trascorriamo quest'aura vital, Siam fratelli; siam stretti ad un patto: Maledetto colui che l'infrange, Che s'innalza sul fiacco che piange, Che contrista uno spirto immortal!

FINE DELL'ATTO SECONDO.

## ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

#### Tenda del Conte.

## Il CONTE e il PRIMO COMMISSARIO.

IL CONTE.

nti?

PRIMO COMMISSARIO.

Siete contenti?

Udir l'alto trionfo Della patria: vederlo: essere i primi A salutarla vincitrice; a lei Darne l'annunzio; assistere alla fuga De' suoi nemici; e mentre al nostro orecchio Rimbomba il suon della minaccia ancora, Veder la gloria sua fuor del periglio Uscir raggiante e più che mai serena, Come un sol dalle nubi; è gioia questa Forse, o signor, cui la parola arrivi? Voi la vedete: essa vi sia misura Della riconoscenza; e ben ci tarda Di rendervi tai grazie in altro nome Che non è il nostro, e del Senato a voi Riferir la letizia e il guiderdone. Ei sarà pari al merto.

IL CONTE.

Io già lo tengo. Venezia è salva; ho liberata in parte Una grande promessa; ho fatto alfine Risovvenir di me tal che m'avea Dimenticato; ho vinto. PRIMO COMMISSARIO.

Ed or si vuole Assicurar della vittoria il frutto.

ASSICURAL GEHA VILLOFIA IL ITULO IL CONTE.

.... Questa è mia cura.

PRIMO COMMISSARIO.

Or che dal vostro brando

Sgombra è la via, noi ci aspettiam che tutta Voi la farete, nè starem fin tanto Che non si giunga del nemico al trono.

Quando fia tempo.

PRIMO COMMISSARIO.

E che? Voi non volete

Inseguire i fuggenti?
IL CONTE.

Ora non voglio.

Ma il Senato lo crede... E noi ben certi Che pari all'alta occasion, che pari Alla vittoria il vostro ardor saria Nel proseguirla, abbiamo a lui.....

Vi siete

Troppo affrettati.

PRIMO COMMISSARIO.

E che dirà mai quando

Udrà che ancor siam qui?

Dirà, che il meglio È di fidarsi a chi per lui già vinse.

PRIMO COMMISSABIO.

Ma... che pensate far?

IL CONTE.

Ve l'avrei detto

Più volentier pochi momenti or sono;

Pur convien ch'io vel dica. Io non mi voglio Allontanar di qui pria ch'espugnate Non sian le rocche che ci stan d'intorno. Voglio un solo nemico, e quello in faccia. PRIMO COMMISSARIO.

Or dunque i nostri voti.....

IL CONTE.

I vostri voti Più arditi son del brando mie, più rapidi De' miei cavalli; ... ed io ... la prima volta È che mi sento dir pur ch'io m'affretti. PRIMO COMMISSARIO.

Ma pensaste abbastanza? IL CONTE.

E che! St nova Mi giunge una vittoria? E vi par egli Che questa gioia mi confonda il core Tanto che il primo mio pensier non sia Per ciò che resta a far?

## SCENA II.

## Il SECONDO COMMISSARIO, e DETTI.

SECONDO COMMISSARIO. (al CONTE)

Signor, se tosto Non correte al riparo, una sfacciata Perfidia s'affatica a render vana Sì gran vittoria; e già l'ha fatto in parte. IL CONTE.

Come ?

SECONDO COMMISSABIO.

I prigioni escon del campo a torme; I condottieri ed i soldati a gara Li mandan sciolti, nè tener li puote Fuor che un vostro comando.

ATTO TERZO. IL CONTE.

Un mio comando?

SECONDO COMMISSARIO.

Esitereste a darlo?

1L CONTE.

È questo un uso
Della guerra, il sapete. È così dolce
Il perdonar quando si vince! e l'ira
Presto si cambia in amistà ne cori
Che batton sotto il ferro. Ah! non vogliate
Invidiar si nobil premio a quelli
Che hanno per voi posta la vita, ed oggi
Son generosi, perchè ier fur prodi.
SECONDO COMMISSARIO.

Sia generoso chi per sè combatte, Signor; ma questi, e ad onor l'hanno, io credo, Al nostro soldo han combattuto; e nostri Sono i prigioni.

IL CONTE.

E voi potete adunque Creder così: quei che gli han visti a fronte, Che assaggiaro i lor colpi, e che a fatica Su lor le mani insanguinate han poste, Nol crederan sì di leggieri.

PRIMO COMMISSARIO.

È questa

Dunque una giostra di piacer? Non vince

Per conservar, Venezia? E vana al tutto

Fia la vittoria?

IL CONTE.

Io già l'udit, di novo
La devo udir questa parola: amara,
Importuna mi vien come l'insetto
Che, seacciato una volta, anco a ronzarmi
Torna sul volto... La vittoria è vana?
Il suol d'estinti ricoperto, sparso

E scoraggiato il resto..., il più fiorente Esercito! col qual, se unito ancora E mio foss'egli, e mio davver, torrei A correr tutta Italia: ogni disegno Dell'inimico al vento: anche il pensiero Dell'offesa a lui tolto: a stento usciti Dalle mie mani, e di fuggir contenti Quattro tai duci, contro a'quai pur ieri Era vanto il resistere: svanito Mezzo il terror di que'gran nomi; ai nostri Raddoppiato l'ardir che agli altri è scemo: Tutta la scelta della guerra in noi: Nostre le terre ch'egli han sgombre.... è nulla? Pensate voi che torneranno al Duca Que' prigioni? che l'amino? che a loro Caglia di lui più che di voi? ch'egli abbiano Combattuto per esso? Han combattuto Perchè all'uomo che segue una bandiera Grida una voce imperiosa in core: Combatti, e vinci, E' son perdenti: e' sono Tornati in libertà: si venderanno... Oh! tale ora è il soldato... a chi primiero Li comprerà... Comprateli, e son vostri.

PRIMO COMMISSARIO.

Quando assoldammo chi dovea con essi
Pugnar, comprarli noi credemmo allora.

secondo commissario.

Signor, Venezia in voi si fida; in voi · Vede essa un figlio; e quanto all' util suo, Alla sua gloria può condur, s'aspetta Che si faccia da voi.

Tutto ch' io posso.

SECONDO COMMISSARIO.

Ebben, che non potete in questo campo?

IL CONTE.

Quel che chiedete: un uso antico, un uso Caro ai soldati violar non posso.

Voi cui nulla resiste, a cui sì pronto Tien dietro ogni voler, sì ch'uom non vede Se per amore o per timor si pieghi, Voi non potreste in questo campo, voi Fare una legge. e mantenerla?

IL CONTE.

To dissi

Ch'io non potea: meglio or dirò: nol voglio. Non più parole; con gli amici è questo Il mio costume antico, ai giusti preghi Soddisfar tosto e lietamente, e gli altri Apertamente rifiutar. Soldati!

Ma... che disegno è il vostro?

Or lo vedrete.

(a un SOLDATO che entra)
Quanti prigion restano ancora?
IL SOLDATO.

Io credo

Quattrocento, signor.

IL CONTE.

Chiamali... chiama

I più distinti... quei che incontri i primi: Vengan qui tosto.

(Parte il SOLDATO).
Io'l potrei certo.... Ov'io

Dessi un tal cenno, non s'udria nel campo Una repulsa; ma i miei figli, i miei Compagni del periglio e della gioia, Quei che fidano in me, che un capitano Credon seguir sempre a difender pronto L'onor della milizia ed il vantaggio, Io tradirli cosl! Farla più serva, Più vil, più trista che non èt... Signori, Fidente io son, come i soldati il sono; Ma se cosa or da me chiedete a forza, Che mt tolga l'amor de'miei compagni, Se mi volete separar da quelli, E a tal ridurmi ch'io non abbia appoggio Altro che il vostro, mio malgrado il dico, M'astringerete a dubitar....

SECONDO COMMISSARIO.

Che dite!

#### SCENA III.

I PRIGIONIERI, tra i quali PERGOLA figlio, e DETTI.

1L CONTE.

O prodi indarno, o sventurati!... A voi Dunque fortuna è più crudel? voi soli Siete alla trista prigionia serbati?

Tale, eccelso signor, non era il nostro Presentimento: allor che a voi dinanzi Fummo chiamati, udir ci parve il messo Di nostra libertà. Già tutti l'hanno Ricovrata color che agli altri duci, Mino, di voi, caddero in mano; e noi... LL CONTE.

Voi di chi siete prigionier?
IL PRIGIONIERE.

Moi fummo Gli ultimi a render l'armi. In fuga o preso Glià tutto il resto, ancor per pochi istanti Fu sospesa per noi l'empia fortuna Della giornata; alfin voi feste il cenno D'accerchiarci, o signor: soli, non vinti, Ma reliquie de' vinti, al drappel vostro... IL CONTE.

Voi siete quelli? Io son contento, amici, Di rivedervi; e posso ben far fede Che pugnaste da prodi: e se tradito Tanto valor non era, e pari a voi Sortito aveste un condottier, non era Piacevol tresca esservi a fronte.

#### II. PRIGIONIERE.

Ed ora

Ci fia sventura il non aver ceduto
Che a voi, signore? E quelli a cui toccato
Men glorioso è il vincitor, l'avranno,
Trovato più cortese? Indarno ai vostri
La libertà chiedemmo; alcun non osa
Dispor di noi senza l'assenso vostro;
Ma cel promiser tutti. Oh! se potete
Mostrarvi al Conte, ci dicean; non egli
Certo dei vinti aggraverà la sorte;
Non fia certo per lui tolta un'antica
Cortesia della guerra,... ei che sapria
Esser piuttosto ad inventarla il primo.

# IL CONTE.

(BI COMMISSAI

Voi gli udite, o signori.... Ebben, che dite ..., Voi, che fareste ?....

#### (ai PRIGIONIERI)

Tolga il ciel che alcuno
Più altamente di me pensi ch'io stesso.
Voi siete sciolti, amici. Addio: seguite
La vostra sorte, e s'ella ancor vi porta
Sotto una insegna che mi sia nemica...

Ebben, ci rivedremo.

(Segni di giola tra i PRIGIONIERI, che partono; il CONTE osserva il PERGOLA figlio, e lo ferma).

O giovinetto,

Tu del volgo non sei; l'abito e il volto Ancor più chiaro il dice; e ti confondi Con gli altri, e taci?

PERGOLA FIGLIO.

O capitano, i vinti

Non han nulla da dir.

IL CONTE.

La tua fortuna
Porti così, che ben ti mostri degno
D'una miglior. Quale è il tuo nome?
PERGOLA FIGLIO.

Un nome

Cui crescer pregio assai difficil fia, Che un grande obbligo impone a chi lo porta: Pergola è il nome mio.

IL CONTE.

Che? Tu sei figlio

Di quel valente?

PERGOLA FIGLIO.

Il son.

Vieni ed abbraccia
L'antico amico di tuo padre. Io era
Quale or tu sei, quando il conobbi in prima.
Tu mi rammenti i lieti giorni, i giorni
Delle speranze. E tu fa cor: fortuna
Più giocondi principi a me concesse;
Ma le promesse sue sono pei prodi;
E o presto o tardi essa le adempie. Il padre
Per me saluta, o giovinetto, e digli
Ch'io non tel chiesi, ma che certo io sono
Ch'ei non volea questa battaglia.

Ah! certo.

Non la volea; ma fur parole al vento.

Non ti doler: del capitano è l'onta Della sconfitta; e sempre ben comincia Chi da forte combatte ove fu posto. Vien meco:

(lo prende per mano)

ai duci io vo' mostrarti, io voglio Renderti la tua spada.

(ai COMMISSARI)

Addio, signori: Giammai pietoso coi nemici vostri Io non sarò, che dopo averli vinti. (Partono il CONTE e PERGOLA figlio).

## SCENA IV.

### I due COMMISSARI.

SECONDO COMMISSARIO. (dopo qualche silenzio)

Direte ancor che a presagir perigli Troppo facil son io? che le parole De' suoi contrari, il mio sospetto antico, L'odio forse, chi sa? mi fanno ingiusto Contro costui? ch'egli è sdegnoso, ardente, Ma leal ? che da lui cercar non dessi Ossequi, ma servigi, e quando in grave Caso il nostro volere a lui s'intimi, Il dubitar ch'egli resista è un sogno? Vi basta questo?

PRIMO COMMISSARIO.

C'è di più. Gli dissi Che a noi premea che s'inseguisse il vinto: Ei ricusò.

Ma che rispose?
PRIMO COMMISSARIO.
Ei vuole

Assicurarsi delle rocche... ei teme...
secondo commissario.

Cauto ad un tratto è divenuto... e dopo Una vittoria.

#### PRIMO COMMISSARIO.

La parola a stento
Gli uscia di bocca: ella parea risposta
All'indiscreto che t'assedia, e vuole
Il tuo segreto che per nomulssario.

Ma l'ha poi detto il suo segreto? E questo Motivo ond'egli accontentar vi volle, Vi parve il solo suo motivo, il vero?

Nol so, non ci badai, tempo non ebbi Che di pensar ch'io mi trovava innanzi Un temerario, e ch'io sentia parole Inusitate ai pari nostri.

SECONDO COMMISSARIO.

E s'egli

Al suo signore antico, al primo ond'ebbe
Onor supremi, all'alta creatura
Della sua spada, più terror che danno
Volesse far? fargli pensar soltanto
Quel ch'egli era per lui, quel che gli è contro?
Tal nemico mostrarglisi, ch'ei brami
D'averlo amico ancor? S'ei ono potesse
Tutto staccare il suo pensier da un trono
Ch'egli alzò dalla polve; ov'ebbe il primo
Grado dopo colui che v'è seduto?
Se un duca ardente di conquiste, e inetto
A sopportar d'una corazza il peso,

Che d'una mano ha d'uopo e d'un consiglio, E al condottier lo chiede, e gli comanda Ciò ch'ei medesmo gl'inspirò, più grato Signor, più dolce al condottier paresse, Che molti, e vigilanti, e più bramosi Di conservar che d'acquistar, cui preme Sovr'ogni cosa il comandar davvero? PENIO COMMISSANIO.

Tutto io m'aspetto da costui.

Tenjamo Questo sospetto: il suo contegno, i nostri Accorgimenti il faran chiaro in breve, O ad altro almen ci guideranno. Ei trama Certo. Colui che trama e del successo Si pasce già, come se il tenga, ardito Parla ancor che nol voglia; e quei che sprezza In faccia il suo signor, già in cor ne ha scelto Un altro, o pensa a diventarlo ei stesso. No: da Filippo ei non è sciolto in tutto. A quella stirpe onde la sposa egli ebbe Non è stranier: troppo gli è caro il nodo Che ad essa un di lo strinse. In quella figlia, Che ha tanta parte in suo pensier, non scorre Col suo confuso de' Visconti il sangue? PRIMO COMMISSARIO.

Come parlò! Come passò dall'ira
Al non curar! Con che superba pace
Disubbidì? Siam noi nel nostro campo?
Di Venezia i mandati? Eran costoro
Vinti e prigioni? E più sicuro il guardo
Portavano di noi! Noi testimoni
Del suo poter, del conto in cui ci tiene,
De' nostri acquisti così sparsi al vento,
Di tal gioia, di tai grazie, di tali
Abbracciamenti! Oh! ciò durar non puote.
Che avviso è il vostro?

Haccene due? Soffrire.

Dissimular, fargli querela ancora
D'un'offesa che mai creder non puote
Dimenticata, e insiem la strada aprirgli
Di ripararla a modo suo; gradire
Che ch'ei ne faccia; chiedergli soltanto
Ciò che siam certi d'ottenerne; opporci
Sol quanto basti a far che vera appaia
Condiscendenza il resto; a dichiararsi
Non astringerlo mai; vegliare intanto;
Scriverne ai Dieci, ed aspettar comandi.

PRIMO COMMISSARIO.

Viver così! Che si diria di noi? Dell'alto ufizio che ci fu commesso, A cui venimmo invidiati, e or tale Diviene?

SECONDO COMMISSARIO.

È sempre glorioso il posto
Dove si serve la sua patria, e dove
Si giunge ai fini suoi. Soldati e duci
Tutti sono per lui, l'ammiran tutti,
Nessun l'invidia; a sommo onor si tiene
Bene ubbidirlo; e in questo sol c'è gara
Che ad essergli secondo ognuno aspira.
Voce sì cara e riverita in prima,
Che forza avrebbe in lor poscia che udita
L'hanno in un tanto di, che forza avrebbe
Se proferisse mai quella parola,
Che in core han tutti, la rivolta? Guai!
Che piùî gli udimmo pur; come de' suoi,
È nel pensiero de' nemici in cima.

PRIMO COMMISSARIO.

Ma siamo a tempo? Ei già sospetta.

SECONDO COMMISSARIO.

Il siamo.

Essi armati, e sol essi; avvezzi tutti
A prodigar la vita, a non temere
Il periglio, ad amarlo, e delle imprese
A non guardar che la speranza, alfine
Più ch' uomini nel campo: ah' se fanciulli
Non fosser poi nel resto, ed i sospetti
Facili a palesar come a deporli;
Se una parola di lusinga, un atto
Di sommessa amistà non li volgesse
A talento di quel che l' usa a tempo;
A che saremmo? ubbidiria la spada?
Saremmo ancora i signor noi?

PENNO COMMISARIO.

Sta bene.

Riesca, o no, questo partito è il solo.

FINE DELL'ATTO TERZO.

## ATTO QUARTO

## SCENA PRIMA.

## Sala dei Capi del Consiglio dei Dieci, in Venezia-

MARCO Senatore, e MARINO uno dei Capi.

#### MARCO.

Eccomi al cenno degli eccelsi Capi Del Consiglio de' Dieci.

MARINO.

Io parlo in nome

Di tutti lor. Vi si destina un grave Incarco, fuor di qui: se un argomento Di confidenza questo sia.... la vostra Coscienza il diravvi.

## MARCO.

Essa mi dice Che scarsa al merto ed all'ingegno mio Dee la patria concederla, ma intera Alla fede ed al cor.

#### ABINO.

La patria! È un nome Dolce a chi l'ama oltre ogni cosa, e sente Di vivere per lei; ma proferirlo Senza tremar non dee chi resta amico De' suoi nemici.

#### MARCO.

Ed io....

MARINO.

Per chi parlaste Oggi in Senato? Per la patria? I vostri Sdegni, i vostri terrori eran per lei? Chi vi rendea sì caldo? Il suo periglio, O il periglio di chi? Chi difendeste..... Voi solo?

MARCO.

Io so davanti a chi mi trovo. Sta la mia vita in vostra man, ma il mio Voto non già: giudice ei non conosce Fuor che il mio cor; nè d'altro esser può reo Che d'avergli mentito. A darne conto Pur disposto son io.

MARINO.

Tutto che puote
Por la patria in periglio, essere inciampo
All'alte mire sue, dargli sospetto,
È in nostra man. Perchè ci siate or voi,
Se nol sapete, se mostrar vi giova
Di non saperlo, uditelo. Per ora
D'oggi si parli; non vogliam di tutta
La vostra vita interrogar che un giorno.
MARCO.

E che? fors'altro mi si appon? Di nulla Temer poss'io; la mia condotta....

Ènota

Più a noi che a voi. Dalla memoria vostra Forse assai cose ha cancellato il tempo: Il nostro libro non obblia.

Di tutto

Ragion darò.

MARINO.

Voi la darete quando Vi fia chiesta. Non più: quando il Senato

Diede il comando al Carmagnola, a molti Era sospetta la sua fede; ad altri Certa parea: potea parerlo allora, Ei discioglie i prigioni, insulta i nostri Mandati, i nostri pari; ha vinto, e perde In perfid'ozio la vittoria. Il velo Cade dal ciglio ai più. Nel suo soccorso Troppo fidando, il Trevisan s'innoltra Nel Po, le navi del nemico affronta; Sopraffatto dal numero, richiede Al Capitan rinforzo, e non l'ottiene. Freme il Senato; poche voci appena S'alzano ancor per lui. Cremona è presa, Basta sol ch'ei v'accorra; ei non v'accorre, Giunge l'annunzio oggi al Senato: alfine Più non gli resta difensor che un solo: Solo, ma caldo difensor. Per lui Innocente è costui, degno di lode Più che di scusa; e se ci fu sventura, Colpa è soltanto del destino.... e nostra. Non è giustizia che il persegue: è solo Odio privato, è invidia, è basso orgoglio Che non perdona al sommo, a chi tacendo Grida co' fatti: io son maggior di voi. Certo inaudito è un tal linguaggio: i Padri Nel lor Senato oggi l'udiro; e muti Si volsero a guardar donde tal voce Venìa, se uno straniero oggi, un nemico Premere un seggio nel Senato ardia. Chiarito è il Conte un traditor; si vuole Torgli ogni via di nocere. Ma l'arte Tanta e l'audacia è di costui, che reso Ei s'è tremendo a' suoi signori; è forte Di quella forza che gli abbiam fidata; Egli ha il cor de' soldati; e l'armi nostre. Quando voglia, son sue; contro di noi

Volger le puote, e il vuol. Certo è follia Aspettar che lo tenti; ognun risolve Ch'ei si prevenga, e tosto. A forza aperta È impresa piena di perigli. E noi Starem per questo? E il suo maggior delitto Sarà cagion perchè impunito ei vada? Sola una strada alla giustizia è schiusa. L'arte con cui l'ingannator s'inganna. Ei ci astrinse a tenerla; ebben, si tenga: Questo è il voto comun. Che fece allora L'amico di costui? ve ne rammenta? Io vel dirò; chè men tranquillo al certo Era in quel punto il vostro cor, dell'occhio Che imperturbato vi seguia. Perdeste Ogni ritegno, oltrepassaste il largo Confin che un resto di prudenza avea Prescritto al vostro ardor, dimenticaste Ciò che promesso v'eravate, intero Ai men veggenti vi svelaste, a quelli Cui parea novo ciò che a noi non l'era. Ognuno allor pensò che oggi in Senato C'era un uom di soverchio, e che bisogna Porre il segreto dello Stato in salvo.

MARCO.

Signor, tutto a voi lice: innanzi a voi Quel che ora io sia, non so; però non posso Dimenticarmi che patrizio io sono, Ne a voi tacer che un dubbio tal m'offende. Sono un di voi: la causa dello Stato È la mia causa; e il suo segreto importa A me non men che altrui.

MARINO.

Volete alfine Saper chi siete qui? Voi siete un uomo Di cui si teme, un che lo Stato guarda Come un inciampo alla sua via. Mostrate Che nol sarete; il darvene agio ancora È gran clemenza.

MARCO.

Io sono amico al Conte: Questa è l'accusa mia; nol nego, io il sono: E il ciel ringrazio che vigor mi ha dato Di confessarlo qui. Ma se nemico È della patria? Mi si provi, è il mio. Che gli si appone? I prigionier disciolti? Non li disciolse il vincitor soldato? Ma invan pregato il condottier non volle Frenar questa licenza. Il potea forse? Ma l'imitò. Non ve lo astrinse un uso. Qual ch'ei sia, della guerra? ed al Senato Vera non parve questa scusa? e largo D'ogni onor poscia non gli fu? L'aiuto Al Trevisan negato? Era più grave Periglio il darlo: era l'impresa ordita Ignaro il Conte; ei non fu chiesto a tempo. E la sentenza che a sì turpe esiglio Il Trevisan dannò, tutta la colpa Non rovesciò sovra di lui? Cremona? Chi di Cremona meditò l'acquisto? Chi l'ordin diè che si tentasse? Il Conte. Del popol tutto che a rumor si leva Non può scarso drappel l'inaspettato Impeto sostener; ritorna al campo, Non scemo pur d'un combattente. Al Duce Buon consiglio non parve incontro ua novo-Impensato nemico avventurarsi: E abbandonò l'impresa. Ella è fra, tante Sì ben compiute, una fallita impresa; Ma il tradimento ov'è? Fiero, oltraggioso Da gran tempo, voi dite, è il suo linguaggio: Un troppo lungo tollerar macchiato Ha l'onor nostro. Ed un'insidia, il lava?

E poi che un nodo, un di sì caro, ormai Non può tener Venezia e il Carmagnola, Chi ci vieta disciorlo? Un'amistade Sì nobilmente stretta, or non potria Nobilmente finir? Come! Anche in questo Un periglio si scorge! Il genio ardito Del condottier, la fama sua si teme, De' soldati l'amor! Se render piena Testimonianza al ver, colpa si stima: Se a tal trista temenza oppor non lice La lealtà del Conte; il senso almeno Del nostro onor la scacci. Abbiam di noi Un più degno concetto; e non si creda Che a tal Venezia giunta sia, che possa Porla in periglio un uom. Lasciam codeste Cure ai tiranni: ivi il valor si tema Ove lo scettro è in una mano, e basta A strapparlo un guerrier che dica: io sono Più degno di tenerlo: e a' suoi compagni Il persuada. Ei che tentar petria? Al Duca ritornar, dicesi, e seco Le schiere trar nel tradimento, Al Duca? All'uom che un'onta non perdona mai, Nè un gran servigio, ritornar colui Che gli compose e che gli scosse il trono? Chi non potè restargli amico in tempo Che pugnava per lui, ridivenirlo Dopo averlo sconfitto! Avvicinarsi A quella man che in questo asilo istesso Comprò un pugnal per trapassargli il petto! L'odio solo, o signor, creder lo puote, Ah! qual sia la cagion che innanzi a questo Temuto seggio fa trovarmi, un'alta Grazia mi fia, se fare intender posso Anco una volta il ver: qualche lusinga Io nutro ancor che non fia forse invano.

Sì. l'odio cieco, l'odio sol potea Far che fosse in Senato un tal sospetto Proposto, inteso, tollerato. Ha molti Fra noi nemici il .Conte: or non ricerco Perchè lo siano: il son. Quando nascoste All'ombra della pubblica vendetta, Le nimistà private io disvelai; Quando chiedea che a provveder s'avesse L'util soltanto dello Stato, e il giusto; Allora ufizio io non facea d'amico, Ma di fedel patrizio. Io già non scuso Il mio parlar: quando proporre intesi Che sotto il vel di consultarlo ei sia Richiamato a Venezia, e gli si faccia Onor più dell'usato, e tutto questo Per tirarlo nel laccio . . . allor, nol nego . . . MARINO

Più non pensaste che all'amico.

MABCO.

Allora,

Dissimular nol vo', tutte sentii
Le potenze dell'alma sollevarsi
Contro un consiglio... ah fu segulto!... Un solo
Pensier non fu; fu della patria mia
L'onor ch'io vedo vilipeso, il grido
De' nemici e de' posteri; fu il primo
Senso d'orror che un tradimento inspira
All'uom che dee stornarlo, o starne a parte.
E se pietà d'un prode a tanti affetti
Pur si mischiò, dovea, poteva io forse
Farla tacer? Son reo d'aver creduto
Che util puote a Venezia esser soltanto
Ciò che l'onora, e che si può salvarla
Senza farsi...

MARINO.

Non più: se tanto udii

Fu perchè ai Capi del Consiglio importa Di conoscervi appien. Piacque aspettarvi Ai secondi pensier; veder si volle Se un più maturo ponderar v'avea Tratto a più saggio e più civil consiglio. Or, poichè indarno si sperò, credete Voi che un decreto del Senato io voglia Difender ora innanzi a voi ? Si tratta La vostra causa qui. Pensate a voi. Non alla patria; ad altre, e forti, e pure Mani è commessa la sua sorte; e nulla A cor le sta che il suo voler vi piaccia, Ma che s'adempia, e che non sia sofferto Pure il pensier di porvi impedimento. A questo vegliam noi. Quindi io non voglio Altro da voi che una risposta. Espresso Sovra quest'uomo è del Senato il voto; Compir si dee; voi, che farete intanto?

MARCO.

Quale inchiesta, signor!

Voi siete a parte D'un gran disegno; e in vostro cor bramate Che a voto ei vada: non è ver?

Che importa

Ciò ch'io brami, allo Stato? A prova ormai Sa che dell'opre mie non è misura Il desiderio, ma il dover.

MARINO.

Qual pegno
Abbiam da voi che lo farete? În nome
Del Tribunale un ve ne chiedo: e questo,
Se lo negate, un traditor vi tiene.
Quel che si serba ai traditor, v'è noto.

MARCO.

Io . . . . Che si vuol da me ?

Riconoscete

Che patria è questa a cui bastovvi il core Di preferire uno stranier. Sui figli A stento e tardi essa la mano aggrava; E a perderne soltanto ella consente Que'che salvar non puote. Ogni error vostro È pronta ad obbliar; v'apre ella stessa La strada al pentimento.

MARCO.

Al pentimento!

Ebben, che strada?

Il Mussulman disegna
D'assalir Tessalonica: voi siete
Colà mandato. A quale ufizio, quivi
Noto vi fia: pronta è la nave; ed oggi
Voi partirete.

MARCO. Ubbidirò.

MARINO.

Ma un'arra Si vuol di vostra fè : giurar dovete Per quanto è sacro, che in parole o in cenni Nulla per voi traspirerà di quanto Oggi s'è fisso. Il giuramento è questo :

(gli presenta un foglio) Sottoscrivete.

MARCO.

(legge)

E che, signor? Non basta?....

. E per ultimo, udite. Il messo è in via Che porta al Conte il suo richiamo. Ov'egli Pronto ubbidisca, ed in Venezia arrivi, Giustizia troverà... forse clemenza. Ma se ricusa, se sta in forse, e segno Dà di sospetto; un gran segreto udite, E tenetelo in voi; l'ordine è dato Che dalle nostre man vivo ei non esca. Il traditor che dargli un cenno ardisce, Quei l'uccide, e si perde. Io più non odo Nulla da voi: scrivete; ovvero...

(gli porge il foglio) MARCO.

Io scrivo.

(prende il foglio e lo sottoscrive)
MARINO.

Tutto è posto in obblio. La vostra fede Ha fatto il più; vinto ha il dover: l'impresa Compirsi or dee dalla prudenza; e questa Non può mancarvi, sol che in mente abbiate Che ormai due vite in vostra man son poste. (Zarte).

## SCENA II.

## MARCO.

Dunque è deciso!... un vil son io!... fui posto Al cimento; e che feci?... Io prima d'oggi Non conoscea me stesso!... Oh che segreto Oggi ho scoperto! Abbandonar nel laccio Un amico io potea! Vedergli al tergo L'assassino venir, veder lo stile Che su lui-scende, e non gridar: ti guarda! Io lo potea; l'ho fatto... io più nol devo Salvar; chiamato ho in testimonio il cielo D'un'infame viltà... la sua sentenza Ho sottoscritta... ho la mia parte anch' io Nel suo sangue! Oh che feci!... io mi lasciai

Dunque atterrir?... La vita?... Ebben, talvolta Senza delitto non si può serbarla: Nol sapeva io? Perchè promisi adunque? Per chi tremai? per me? per me? per questo Disonorato capo?... o per l'amico? La mia ripulsa accelerava il colpo. Non lo stornava. O Dio, che tutto scerni, Rivelami il mio cor: ch'io veda almeno In quale abisso son caduto, s'io Fui più stolto, o codardo, o sventurato. O Carmagnola, tu verrai!... sì certo Egli verrà... se anche di queste volpi Stesse in sospetto, ei penserà che Marco È senator, che anch' io l'invito; e lunge Ogni dubbiezza scaccerà; rimorso Avrà d'averla accolta... Io son che il perdo! Ma . . . di clemenza non parlò quel vile ? Sì, la clemenza che il potente accorda All'uom che ha tratto nell'agguato, a quello Ch'egli medesmo accusa, e che gli preme Di trovar reo. Clemenza all'innocente! Oh! il vil son io che gli credetti, o volli Credergli; ei la nomò perchè comprese Che bastante a corrompermi non era Il rio timor che a goccia a goccia ei fea Scender sull'alma mia: vide che d'uopo M'era un nobil pretesto; e me lo diede. Gli astuti! i traditor! Come le parti Distribuite hanno tra lor costoro! Uno il sorriso, uno il pugnal, quest'altro Le minacce ... e la mia?... voller che fosse Debolezza ed inganno . . . ed io l'ho presa! Io li spregiava; e son da men di loro! Ei non gli sono amici!... Io non doveva Essergli amico: io lo cercai; fui preso Dall'alta indole sua, dal suo gran nome,

Perchè dapprima non pensai che incarco È l'amistà d'un uom che agli altri è sopra ? Perchè allor correr solo jo nol lasciai La sua splendida via, s'io non potea Seguire i passi suoi? La man gli stesi; Il cortese la strinse : ed or ch'ei dorme. E il nemico gli è sopra, io la ritiro: Ei si desta, e mi cerca; io son fuggito! Ei mi dispregia, e more! Io non sostengo Questo pensier . . . Che feci ! . . . Ebben, che feci ? Nulla finora: ho sottoscritto un foglio. E nulla più. Se fu delitto il giuro, Non fia virtù l'infrangerlo? Non sono Che all'orlo ancor del precipizio; il vedo, E ritrarmi poss'io . . . Non posso un mezzo Troyar?... Ma s'io l'uccido? Oh! forse il disse Per atterrirmi ... E se davvero il disse? Oh empi, in quale abbominevol rete Stretto m'avete! Un nobile consiglio Per me non c'è; qualunque io scelga, è colpa. Oh dubbio atroce!... Io li ringrazio: ei m'hanno Statuito un destino; ei m'hanno spinto Per una via; vi corro: almen mi giova Ch'io non la scelsi: io nulla scelgo: e tutto Ch'io faccio è forza e volontà d'altrui. Terra ov'io nacqui, addio per sempre: io spero Che ti morrò lontano, e pria che nulla Sappia di te: lo spero: in fra i perigli Certo per sua pietade il ciel m'invia. Ma non morrò per te. Che tu sii grande E gloriosa, che m'importa? Anch'io Due gran tesori avea, la mia virtude, Ed un amico; e tu m'hai tolto entrambi. (Parte).

## SCENA III.

## Tenda del Conte.

## IL CONTE e GONZAGA.

1L CONTE.

Ebben, che raccogliesti?

GONZAGA.

Io favellai, ome imponesti, ai Commissari : e

Come imponesti, ai Commissari; e chiaro Mostrai che tutta delle vinte navi Riman la colpa e la vergogna a lui Che non le seppe comandar; che infausta La giornata gli fu perchè la imprese Senza di te; che tu da lui chiamato Tardi in soccorso, romper non dovevi I tuoi disegni per servir gli altrui; Che l'armi lor, tanto in tua man felici, Sempre il sarian, se questa guerra fosse Commessa al senno ed al voler d'un solo.

Che dicon essi?

GONZAGA.

Si mostrar convinti
Ai detti miei: dissero in pria, che nulla
Dissimular volean; che amaro al certo
De' perduti navigli era il pensiero,
E di Cremona la fallita impresa;
Ma che son lieti di saper che il fallo
Di te non fu; che di chiunque ei sia,
Da te l'ammenda aspettano.

IL CONTE.

Tu il vedi, O mio Gonzaga; se dai fede al volgo, Sommo riguardo, arte profonda è d'uopo Con questi uomin di Stato. Io fui con essi Quel ch'esser soglio; rigettai l'ingiuste Pretese lor, scender li feci alquanto Dall'alto seggio ove si pon chi avvezzo Non è a vedersi altri che schiavi intorno; Io mostrai lor fine a che segno io veglio Che altri signor mi sia: d'allora in poi Mai non I hanno passato; io li provai Saggi sempre e cortesi.

ONZIGI

E non pertanto
Dar consiglio ad alcuno io non vorrei
Di tener questa via. Te da gran tempo
La gloria segue e la fortuna; ad essi
Util tu sei, tu necessario e caro,
Terribil forse: e tu la prova hai vinta;
Se pur può dirisi che sia vinta ancora.

IL CONTE.

Che dubbi hai tu?

Tu, che certezza? Io vedo Dolci sembianti, e dolci detti ascolto: Segni d'amor; ma pur, l'odio che teme, Altri ne ha forse?

IL CONTE.

No: di questo io nulla Sono in pensier. Troppo a regnar son usi; E san che all'uom da cui s'ottiene il molto Chieder non dessi improntamente il meno. E poi, mi credi, io li guardai dappresso: Questa cupa arte lor, questi intricati Avvolgimenti di menzogna, questo Finger, tacere, antiveder, di cui Tanto li loda e li condanna il mondo, È meno assai di quel che al mondo appare.

GONZAGA.

Se pur non era di lor arte il colmo Il parer tali a te.

IL CONTE.

No: tu li vedi

Con l'occhio altrui: quando col tuo li veda, Tu cangerai pensiero. Havvene assai Di schietti e buoni; havvene tal che un'alta Anima chiude, a cui pensier non osa Avvicinarsi che gentil non sia: Anima dolce e disdegnosa, in cui Legger non puoi, che tu non sia compreso D'amor, di riverenza, e di desio Di somigliarle. Non temer; non sono Di me scontenti; e quando il fosser mai, Io lo sanrei ben tosto.

GONZAGA.

Il Ciel non voglia

Che tu t'inganni.

IL CONTE.

Altro mi duol: son stanco Di questa guerra che condur non posso. A modo mio. Quand'io non era ancora Più che un soldato di ventura, ascoso E perduto tra i mille, ed io sentia Che al boco mio non m'avea posto il cielo, E dell'oscurita l'aria affannosa Respirava fremendo, ed il comando Si bello mi parea... chi m'avria detto Che l'otterrei, che a gloriosi duci, E a tanti e così prodi e così fidi Soldati io sarei capo; e che felice Io non sarei perciòl...

(entra un soldato)

Che rechi?

Un foglio

Di Venezia.

(Gli porge il foglio, e parte)
IL CONTE.

Vediam.

(legge)

Nol tel diss' io? Mai non gli ebbi più amici: a loro il Duca Chiede la pace, e conferir con meco Braman di ciò. Vuoi tu seguirmi?

Io vengo.

Che dì tu di tal pace?

Ad un soldato

Tu lo domandi?

IL CONTE.

È ver; ma questa è guerra ? O mia consorte, o figlia mia, tra poco Io rivedrovvi, abbraccerò gli amici: Questo è contento al certo. Eppur del tutto Esser lieto non so: chi potria dirmi Se un sì bel campo io rivedrò più mai?

FINE DELL'ATTO QUARTO.

# ATTO QUINTO

## SCENA PRIMA.

Notte. Sala del Consiglio dei Dieci illuminata-Il DOGE, i DIECI e il CONTE seduti.

IL DOGE.

A questi patti offre la pace il Duca; Su ciò chiede il Consiglio il parer vostro.

Signori, un altro io ve ne diedi; e molto Promisi allor: vi piacque. Io attenni in parte Quel che promesso avea : ma lunge ancora Dalle parole è il fatto; ed or non voglio Farle obbliar perd: sul labbro mio Imprevidente militar baldanza Non le mettea. Di novo avviso or chiesto. Altro non posso che ridirvi il primo. Se intera e calda e risoluta guerra Far disponete, ah! siete a tempo: è questa La miglior scelta ancora. Ei vi abbandona Bergamo e Brescia: e non son vostre? L'armi Le han fatte vostre: ei non può tanto offrirvi Quanto sperar di torgli v'è concesso. Ma, da un guerrier che vi giurò sua fede Voi non volete altro che il ver: se il modo Mutar di questa guerra a voi non piace, Accettate gli accordi.

IL DOGE.

Il parlar vostro Accenna assai, ma poco spiega: un chiaro

Parer vi si domanda.

IL CONTE.

Uditel dunque.

Scogliete un duce, e confidate in lui: Tutto ei possa tentar; nulla si tenti Senza di lui; largo poter gli date; Stretto conto ei ne renda. Io non vi chiedo Ch'io sia l'eletto: dico sol che molto Sperar non lice da chi tal non sia.

MARINO.

Non l'eravate voi quando i prigioni Sciolti voleste, e il furo? Eppur la guerra Più risoluta non si fea per questo, Nè certa più. Duce e signor nel campo, Forse concesso non l'avreste. L'ONTE.

L CORIE.

Avrei
Fatto di più: sotto alle mie bandiere
Venian quei prodi; e di Filippo il soglio
Voto or sarebbe, o sederiavi un altro.

Vasti disegni avete.

IL CONTE.

E l'adempirli

Sta in voi: se ancor nol son, n'è cagion sola Che la man che il dovea sciolta non era.

MARINO.

A noi si disse altra cagion: che il Duca Vi commosse a pietà, che l'odio atroce Che già portaste al signor vostro antico, Sovra i presenti il rovescia ste intero. IL CONTE.

IL CONTE.

Questo vi fu riferto? Ella è sventura

Di chi regge gli Stati udir con pace L'impudente menzogna, i turpi sogni D'un vil di cui non degneria privato Le parole ascoltar.

MARINO,

Sventura è vostra Che a tal riferto il vostro oprar s'accordi, Che il rio linguaggio lo confermi, e il vinca.

Il vostro grado io riverisco in voi, E questi generosi in mezzo a cui V'ha posto il caso: e mi conforta almeno Che il non mertato onor di che lor piacque Cingere il loro capitan, lo stesso Udirvi io qui, mostra ch'essi han di lui Altro pensiero.

IL DOGE.

Uno è il pensier di tutti.
IL CONTE.

E qual?

L'udiste.

il conte. È del Consiglio il voto

Quello che udii?

1L DOGE.

Si, il crederete al Doge.

Questo dubbio di me?....

1L DOGE.

Già da gran tempo

Non è più dubbio.

IL CONTE.

E m' invitaste a questo?

E taceste finor?

373

ATTO QUINTO.

IL DOGE.

Sì, per punirvi Del tradimento, e non vi dar pretesti

Per consumarlo.

IL CONTE.

Io traditor! Comincio A comprendervi alfin: pur troppo altrui Creder non volli. Io traditor! Ma questo Titolo infame infino a me non giunge: Ei non è mio; chi l'ha mertato il tenga. Ditemi stolto: il soffrirò, chè il merto: Tale è il mio posto qui; ma con null'altro Lo cambierei, ch'egli è il più degno ancora. Io guardo, io torno col pensier sul tempo Che fui vostro soldato: ella è una via Sparsa di fior. Segnate il giorno in cui Vi parvi un traditor! Ditemi un giorno Che di grazie e di lodi e di promesse Colmo non sia! Che più? Qui siedo; e quando Io venni a questo che alto onor parea. Quando più forte nel mio cor parlava Fiducia, amor, riconoscenza, e zelo ..... Fiducia no: pensa a fidarsi forse Quei che invitato tra gli amici arriva? Io veniva all'inganno! Ebben, ci caddi; Ella è così. Ma via: poichè gettato È il finto volto del sorriso ormai. Sia lode al ciel; siamo in un campo almeno Che anch' io conosco. A voi parlare or tocca; E difendermi a me : dite, quai sono I tradimenti miei?

IL DOGE.

Gli udrete or ora

Dal Collegio segreto.

IL CONTE.

Io lo ricuso.

Ciò che feci per voi, tutto lo feci Alla luce del sol; renderne conto Tra insidiose tenebre non voglio. Giudice del guerrier, solo è il guerriero. Voglio scolparmi a chi m'intenda; voglio Che il mondo ascolti le difese, e veda....

IL DOGE.

Passato è il tempo di voler. IL CONTE.

Qui dunque

Mi si fa forza? Le mie guardie!

(alzando la voce, si move per uscize)

IL DOGE.

Sono

Lunge di qui. Soldati!
(Entrano genti armate).
Eccovi ormai

Le vostre guardie.

IL CONTE.

Io son tradito!

Un saggio Pensier fu dunque il rimandarle: a torto Non si pensò che, in suo tramar sorpreso, Farsi ribelle un traditor potria.

Anche un ribelle, sì: come v'aggrada Ormai potete favellar.

1L DOGE.

Sia tratto

Al Collegio segreto.

Un breve istante Udite in pria. Voi risolveste, il vedo, La morte mia ; ma risolvete insieme La vostra infamia eterna. Oltre l'antico Confin l'insegna del Leon si spiega Su quelle torri, ove all' Europa è noto Ch' io la piantai. Qui tacerassi, è vero; Ma intorno a voi, dove non giunge il muto Terror del vostro impero, ivi librato, Ivi in note indelebili fia scritto Il benefizio e la mercè. Pensate Ai vostri annali, all'avvenir. Tra poco Il dì verrà che d'un guerriero ancora Uopo vi sia: chi vorrà farsi il vostro? Voi provocate la milizia. Or sono In vostra forza, è ver; ma vi sovvenga Ch'io non ci nacqui, che tra gente io nacqui Belligera, concorde: usa gran tempo A guardar come sua questa qualunque Gloria d'un suo concittadin, non fia Che straniera all'oltraggio ella si tenga. Qui c'è un inganno: a ciò vi trasse un qualche Vostro nemico e mio: voi non credete Ch'io vi tradissi. È tempo ancora. IL DOGE.

È tardi.

Quando il delitto meditaste, e baldo Affrontavate chi dovea punirlo, Tempo era allor d'antiveggenza. IL CONTE.

Indegno!

Tu mi rendi a me stesso. Tu credesti
Ch'io chiedessi pietà, ch'io ti pregassi:
Tu forse osasti di pensar che un prode
Pe' giorni suoi tremava. Ah! tu vedrai
Come si mor. Va; quando l'ultim'ora
Ti coglierà sul vil tuo letto, incantro
Non le starai con quella fronte al certo,
Che a questa infame, a cui mi traggi, io reco.

(Parte il CONTE tra i soldati).

## SCENA II.

## Casa del Conte.

## ANTONIETTA e MATILDE.

#### MATILDE.

Ecco l'aurora; e il padre ancor non giunge.

Ah! tu nol sai per prova: i lieti eventi
Tardi, aspettati giungono, e non sempre.
Presta soltanto è la sventura, o figlia:
Intraveduta appena, ella c'è sopra.
Ma la notte passò: l'ore penose
Del desio più non son: tra pochi istanti
Quella del gaudio sonerà. Non puote
Ei più tardar; da questo indugio io prendo
Un fausto augurio: il consultar sì a lungo
Tratto non han che per fermar la pace.
Ei sarà nostro, e per gran tempo.

MATILDE.

Anch' io lo spero. Assai di notti in pianto,
E di giorni in sospetto abbiam passati,
È tempo ormai che, ad ogni istante, ad ogni
Novella, ad ogni susurrar del volgo
Più non si tremi, e all'alma combattuta
Quell'orrendo pensier più non ritorni:
Forse colui che sospirate, or more.

Oh rio pensier! ma almen per ora è lunge. Figlia, ogni gioia col dolor si compra. Non ti sovvien quel di che il tuo gran padre Tratto in trionfo, tra i più grandi accolto, Portò l'insegne de'nemici al tempio? Oh giorno!

MATILDE.

ANTONIETTA.

Ognun parea minor di lui; L'aria sonava del suo nome; e noi Scevre dal volgo, in alto loco intanto Contemplavam quell'uno in cui rivolti Eran tutti gli sguardi: inebbriato Il cor tremava, e ripetea: siam sue.

Felici istanti

ANTONIETTA.

Che avevam noi fatto
Per meritarli ? A questa gioia il cielo
Ci trascelse tra mille. Il ciel ti scelse,
Il ciel ti scrisse un si gran nome in fronte;
Tal don ti fece, che a chiunque il rechi,
N'andrà superbo. A quanta invidia è segno
La nostra sorte! E noi dobbiam scontarla
Con queste angosce.

MATILDE,

Ah! son finite ... ascolta;
Odo un batter di remi ... ei cresce ... ei cessa ...
Si spalancan le porte ... ah! certo ei giunge:
O madre, io vedo un'armatura; è lui.
ANTONIETTA.

Chi mai saria s'egli non fosse?... O sposo...

SCENA III.

GONZAGA e dette.

ANTONIETTA.

Gonzaga!.... or'è il mio sposo ? or'è ?.... Ma voi Non rispondete ? Oh cielo! il vostro aspetto Annunzia una sventura. GONZAGA.

Ah che pur troppo

Annunzia il vero!

MATILDE.
A chi sventura?

O donne !

Perchè un incarco sì crudel m'è imposto?

Ah! voi volete esser pietoso, e siete Crudel: tremar più non ci fate. In nome Di Dio, parlate; ov'è il mio sposo?

Il cielo

Vi dia la forza d'ascoltarmi. Il Conte...

Forse è tornato al campo ? GONZAGA.

Ah! più non torna... Egli è in disgrazia de' Signori.... è preso.

ANTONIETTA.
Egli preso! perchè?

GONZAGA.

Gli danno accusa

Di tradimento.

ANTONIETTA,

Ei traditore?

Oh padre!

ANTONIETTA.

Or via, seguite: preparate al tutto Siam noi: che gli faran?

Dal labbro mio

Voi non l'udrete.

ATTO QUINTO.

ANTONIETTA.

Ahi l'hanno ucciso!

Ei vive;

Ma la sentenza è proferita.

ANTONIETTA.

Ei vive? Non pianger, figlia, or che d'oprare è il tempo. Gonzaga, per pietà, non vi stancate Della nostra sventura; il ciel v'affida Due derelitte: ei v'era amico: andiamo. Siateci scorta ai giudici. Vien meco, Poverella innocente: oh! vieni: in terra C'è ancor pietà: son sposi e padri, anch'essi. Mentre scrivean l'empia sentenza, in mente Non venne lor ch'egli era sposo e padre. Quando vedran di che dolor cagione È una parola di lor bocca uscita. Ne fremeranno anch'essi: ah! non potranno Non rivocarla: del dolor l'aspetto È terribile all'uom. Forse scusarsi Quel prode non degnò, rammentar loro Quanto per essi oprò; noi rammentarlo Sapremo. Ah! certo ei non pregò; ma noi, Noi pregheremo.

(In atto di partire). GONZAGA.

Oh ciel, perchè non posso
Lasciarvi almen questa speranza! A preghi
Loco non c'è: qui i giudici son sordi,
Implacabili, ignoti; il fulmin piomba,
La man che il vibra è nelle nubi ascosa.
Solo un conforto v'è concesso, il tristo
Conforto di vederlo, ed io vel reco.
Ma il tempo incalza. Fate cor; tremenda

E la prova; ma il Dio degl'infelici Sarà con voi.

MATILDE.

Non c'è speranza? ANTONIETTA.

Oh figlia! (Partono).

SCENA IV.

# Prigione.

IL CONTE.

A quest'ora il sapranno. Oh perchè almeno Lunge da lor non moio! Orrendo, è vero, Lor giungeria l'annunzio; ma varcata L'ora solenne del dolor saria: E adesso innanzi ella ci sta: bisogna Gustarla a sorsi, e insieme. O campi aperti! O sol diffuso! o strepito dell'armi! O gioia de' perigli! o trombe! o grida De' combattenti! o mio destrier! tra voi Era bello il morir. Ma . . . ripugnante Vo dunque incontro al mio destin, forzato, Siccome un reo, spargendo in sulla via Voti impotenti e misere querele? E Marco, anch'ei m'avria tradito! Oh vile Sospetto! oh dubbio! oh potess'io deporlo Pria di morir! Ma no: che val di novo Affacciarsi alla vita, e indietro ancora Volgere il guardo ove non lice il passo? E tu, Filippo, ne godrai! Che importa? Io le provai quest'empie gioie anch' io: Quel che vagliano or so. Ma rivederle! Ma i lor gemiti udir! l'ultimo addio Da quelle voci udir! tra quelle braccia

Ritrovarmi... e staccarmene per sempre! Eccole! O Dio, manda dal ciel sovr'esse Un guardo di pietà.

#### SCENA V.

## ANTONIETTA, MATILDE, GONZAGA e il CONTE.

Mio sposo!...

Oh padre!

#### ANTONIETTA.

Così ritorni a noi? Questo è il momento Bramato tanto?...

IL CONTE.

O misere, sa il cielo Che per voi sole ei m'è tremendo. Avvezzo Io son da lungo a contemplar la morte, E ad aspettarla. Ah! sol per voi bisogno Ho di coraggio; e voi, voi non vorrete Tormelo, è vero? Allor che Dio sui boni Fa cader la sventura, ei dona ancora Il cor di sostenerla, Ah! pari il vostro Alla sventura or sia, Godiam di questo Abbracciamento : è un don del cielo anch'esso. Figlia, tu piangi! e tu, consorte! . . . Ah! quando Ti feci mia, sereni i giorni tuoi Scorreano in pace; io ti chiamai compagna Del mio tristo destin: questo pensiero M'avvelena il morir. Deh ch'io non veda Quanto per me sei sventurata! ANTONIETTA.

O sposo De' miei bei dì, tu che li festi; il core Vedimi; io moio di dolor; ma pure Bramar non posso di non esser tua. IL CONTE.

Sposa, il sapea quel che in te perdo; ed ora Non far che troppo il senta.

Oh gli omicidi!

IL CONTE.

No, mia dolce Matilde : il tristo grido Della vendetta e del rancor non sorga Dall'innocente animo tuo, non turbi Quest'istanti : son sacri. Il torto è grande ; Ma perdona, e vedrai che in mezzo ai mali Un'alta gioia anco riman. La morte! Il più crudel nemico altro non puote Che accelerarla. Oh! gli uomini non hanno Inventata la morte: ella saria Rabbiosa, insopportabile: dal cielo Essa ci viene; e l'accompagna il cielo Con tal conforto, che nè dar nè torre Gli uomini ponno. O sposa, o figlia, udite Le mie parole estreme : amare, il vedo, Vi piombano sul cor; ma un giorno avrete Qualche dolcezza a rammentarle insieme. Tu, sposa, vivi; il dolor vinci, e vivi; Questa infelice orba non sia del tutto. Fuggi da questa terra, e tosto ai tuoi La riconduci : ella è lor sangue : ad essi Fosti sì cara un dì! Consorte poi Del lor nemico, il fosti men; le crude Ire di Stato avversi fean gran tempo De' Carmagnola e de' Visconti il nome. Ma tu riedi infelice: il tristo oggetto Dell'odio è tolto: è un gran pacier la morte. E tu, tenero fior, tu che tra l'armi A rallegrare il mio pensier venivi,

Tu chini il capo: oh! la tempesta rugge Sopra di te! tu tremi, ed al singulto Più non regge il tuo sen: sento sul petto Le tue infocate lagrime cadermi : E tergerle non posso: a me tu sembri Chieder pietà, Matilde : ah! nulla il padre Può far per te; ma pei diserti in cielo C'è un Padre, il sai. Confida in esso, e vivi A dì tranquilli se non lieti: ei certo Te li prepara. Ah! perchè mai versato Tutto il torrente dell'angescia avria Sul tuo mattin, se non serbasse al resto Tutta la sua pietà? Vivi, e consola Questa dolente madre. Oh ch'ella un giorno A un degno sposo ti conduca in braccio! Gonzaga, io t'offro questa man che spesso Stringesti il dì della battaglia, e quando Dubbi erayam di rivederci a sera. Vuoi tu stringerla ancora, e la tua fede Darmi che scorta e difensor sarai Di queste donne, fin che sian rendute Ai lor congiunti?

GONZAGA.

Io tel prometto.

Or sono

Contento. E quindi, se tu riedi al campo, Saluta i miei fratelli, e dì lor ch'io Moio innocente; testimon tu fosti Dell'opre mie, de'miei pensieri, e il sai. Dì lor che il brando io non macchiai con l'onta D'un tradimento: io nol macchiai: son io Tradito. E quando squilleran le trombe, Quando l'insegne agriteransi al vento, Dona un pensiero al tue compagno antico. E il dì che segue la battaglia, quando

Sul campo della strage il sacerdote, Tra il suon lugubre, alzi le palme, offrendo Il sacrifizio per gli estinti al cielo, Ricordivi di me, che anch'io credea Morir sul campo.

ANTONIETTA.

Oh Dio, pietà di noi!

Sposa, Matilde, ormai vicina è l'ora; Convien lasciarci . . . addio.

No, padre ...

IL CONTE.

IL CONTE.

Ancora

Una volta venite a questo seno; E per pietà partite.

ANTONIETTA.

Ah no! dovranno

Staccarci a forza.

(Si sente uno strepito d'armati), MATILDE.

Oh qual fragor!

Gran Dio !

(S'apre la porta di mezzo, e s'affacciano genti armate; il capo di esse s'avanza verso il CONTE: le due donne cadono svenute)

IL CONTE.

O Dio pietoso, tu le involi a questo Crudel momento; io ti ringrazio. Amico, Tu le soccorri, a questo infausto loco Le togli; e quando rivedran la luce Dì lor... che nulla da temer più resta.

FINE DELLA TRAGEDIA.

# INNISACRI

## IL NATALE

Qual masso che dal vertice Di lunga erta montana, Abbandonato all'impeto Di rumorosa frana Per lo scheggiato calle, Precipitando a valle, Batte sul fondo e sta;

Là dove cadde, immobile Giace in sua lenta mole; Nè, per mutar di secoli, Fia che riveda il sole Della sua cima antica, Se una virtude amica In alto nol trarrà:

Tal si giaceva il misero Figliol del fallo primo, Dal di che una ineffabile Ira promessa, all'imo D'egni malor gravollo, Onde il superbo collo Più non potea levar. Qual mai tra i nati all'odio, Qual era mai persona Che al Santo inaccessibile Potesse dir: Perdona! Far novo patto eterno? Al vincitore inferno La preda sua strappar?

Ecco ci è nato un Pargolo 1, Ci fu largito un Figlio: Le avverse forze tremano Al mover del suo ciglio: All'uom la mano Ei porge, Che si ravviva, e sorge Oltre l'antico onor.

Dalle magioni eteree <sup>3</sup> Sgorga una fonte, e scende, E nel borron dei triboli Vivida si distende: Stillano mele i tronchi; Ove copriano i bronchi, lvi germoglia il fior.

O Figlio, o Tu cui genera L'Eterno, eterno seco; Qual ti può dir de' secoli: Tu cominciasti meco? Tu sei: del vasto empiro Non ti comprende il giro: La tua parola il fe'.

E Tu degnasti assumere Questa creata argilla? Qual merto suo, qual grazia A tanto onor sortilla? Se in suo consiglio ascoso Vince il perdon, pietoso Immensamente Egli è. Oggi Egli è nato; ad Efrata ', Vaticinato ostello, Ascese un'alma Vergine, La gloria d'Israello, Grave di tal portato: Da cui promise è nato, Donde era atteso uscl.

La mira Madre in poveri se Panni il Figliol compose, E nell'umil presepio Soavemente il pose; E l'adorò: beata! Innanzi al Dio prostrata, Che il puro sen le apri.

L'Angel del cielo agli uomini Nunzio di tanta sorte, Non dei potenti volgesi Alle vegliate porte; Ma tra i pastor devoti 6, Al duro mondo ignoti, Subito in luce appar.

E intorno a Lui, per l'ampia Notte calati a stuolo, Mille celesti strinsero Il fiammeggiante volo, E accesi in dolce zelo, Come si canta in cielo, A Dio gloria cantar.

L'allegro inno seguirono, Tornando al firmamento; Tra le varcate nuvole Allontanossi, e lento' .Il suon sacrato ascese, Fin che più nulla intese La compagnia fedel. Senza indugiar, cercarono L'albergo poveretto Que' fortunati, e videro, Siccome a lor fu detto, Videro in panni avvolto, In un presepe accolto, Vagire il Re del Ciel.

Dormi, o Fanciul; non piangere; Dormi, o Fanciul celeste: Sovra il tuo capo stridere Non osin le tempeste. Use su l'empia terra, Come cavalli in guerra, Correr davanti a Te.

Dormi, o Celeste: i popoli Chi nato sia non sanno; Ma il di verrà che nobile Retaggio tuo saranno; Che in quell'umil riposo, Che nella polve ascoso, Conosceranno il Re.

#### NOTE.

3 Filius meus es tu, ego hodie genui te. Psalm. 2. 7.
4 Et tu, Bethleem Ephrata, parvalus, es in millibus Juda: ex te mihi egredictur qui sit dominator in Israel, et egressus eius ab initio, a diebu sternitatis. McA. 5. 2.

l Parvulus enim natus est nobis, et Filius datus est nobis. In. 9. 6. 2Et fons de domo Domini egredietar, et irrigabit torrentem spinarus Ioci, 3. 18.

<sup>5</sup> Et pannis cum inrolvit, et reclinarit eum in praesepio. Luc. 2. 7. 6 Et pastores erant in eadem regione vigilantes... Et ecce angelus Demini stetit iurta illos, et claritas Dei circumfulsit illos... Et subito facts est cum angelo multitudo militite celestis laudantium Deum, et dioustius: ciloris in altissimis Deo... Lec. II. 8, 9, 13, 14.

# LA PASSIONE

O tementi dell'ira ventura,
Cheti e gravi oggi al tempio moviamo,
Come gente che pensi a sventura,
Che improvviso s'intese annunziar.
Non s'aspetti di squilla il richiamo;
Nol concede il mestissimo rito;
Qual di donna che piange il marito,
E la veste del vedovo altar.

Cessan gl'inni e i misteri beati, Tra cui scende, per mistica via, Sotto l'ombra dei pani mutati, L'Ostia viva di pace e d'amor. S'ode un carme: l'intento Isaia Proferi questo sacro lamento, In quel di che un divino spavento Gli affannava il fatidico cor.

Di chi parli, o Veggente di Giuda? Chi è costui, che davanti, all'Eterno ¹, Spunterà come tallo da nuda Terra, lunge da fonte vital? Questo fiacco pasciuto di scherno, Che la faccia si copre d'un velo, Come fosse un percosso dal cielo, Il novissimo d'ogni mortal? Egli è il Giusto che i vili han trafitto, Ma tacente, ma senza tenzone; Egli è il Giusto; e di tutti il delitto <sup>2</sup> Il Signor sul' suo capo versò. Egli è il Santo, il predetto Sansone, Che morendo francheggia Israele; Che volente alla sposa infedele La fortissima chioma lasciò.

Quei che siede sui cerchi divini, E d'Adamo si fece figliolo; Nè sdegnò coi fratelli tapini Il funesto retaggio partir: Volle l'onte, e nell'anima il duolo, E l'angosce di morte sentire, E il terror che seconda il fallire, Ei che mai non conobbe il fallir.

La repulsa al suo prego sommesso, L'abbandono del Padre sostenne: Oh spavento! l'orribile amplesso D'un amico spergiuro soffri. Ma simile quell'alma divenne Alla notte dell'uomo omicida: Di quel Sangue sol ode le grida, E s'accorge che Sangue tradi<sup>3</sup>.

Oh spavento! lo stuol de' beffardi Baldo insulta a quel volto divino, Ove intender non osan gli sguardi Gl'incolpabili figli del ciel: Come l'ebro desidera il vino, Nell'offese quell'odio s'irrita; E al maggior dei delitti gl'incita Del delitto la gioia crudel. Ma chi fosse quel tacito reo, Che davanti al suo seggio profano Strascinava il protervo Giudeo, Come vittima innanzi a l'altar, Non lo seppe il superbo Romano; Ma fe'stima il deliro potente, Che giovasse col sangue innocente La sua vil sicurtade comprar.

Su nel cielo in sua doglia raccolto Giunse il suono d'un prego esecrato: I Celesti copersero il volto; Disse Iddio: Qual chiedete sarà! E quel Sangue dai padri imprecato Sulla misera prole ancor cade, Che mutata d'etade in etade, Scosso ancor dal suo capo non l'ha.

Ecco, appena sul letto nefando Quell'Afflitto depose la fronte, E un altissimo grido levando, Il supremo sospiro mando; Gli uccisori esultanti sul monte Di Dio l'ira già grande minaccia; Già dall'ardue vedette s'affaccia, Quasi accenni: Tra poco verro.

O gran Padre! per Lui che s'immola, Cessi alfine quell'ira tremenda 4; E de'ciechi l'insana parola Volgi in meglio, pietoso Signor. St, quel Sangue sovr'essi discenda; Ma sia pioggia di mite lavacro: Tutti errammo 5; di tutti quel sacrosanto Sangue cancelli l'error. E tu, Madre, che immota vedesti Un tal Figlio morir sulla croce, Per noi prega, o regina de'mesti, Che il possiamo in sua gloria veder; Che i dolori, onde il secolo atroce Pa de'buoni più tristo l'esiglio, Misti al santo patir del tuo Figlio, Ci sien pegno d'eterno goder.

#### NOTE

3 Peccavi, tradens sanguinem iustum. Matth. 27. 4.
4 Sanguis eius super nos et super filios nostros. Matt. 27, 25.

5 Omnes nos quasi oves erravimus. Is. 53. 6.

<sup>1</sup> Et ascendet sicut virgultum coram eo, et sicut radix de terra sitienti...
Despectum et novissimum virorum, virum dolorum, et scientem infirmitatem :
et quasi absconditus vultus cius.... et nos putavimus eum quasi leprosum et
percussum a Dec. II. LIII. 2, 3, 4.

<sup>2</sup> Posnit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum. A. 53. 6.

## LA RISURREZIONE

È risorto: or come a morte
La sua preda fu ritolta?
Come ha vinte l'atre porte,
Come è salvo un'altra volta
Quei che giacque in forza altrui?
Lo lo giuro per Colui
Che da morti il suscitò 1,

È risorto: il capo santo Più non posa nel sudario; È risorto: dall'un canto Dell'avello solitario Sta il coperchio rovesciato: Come un forte inebriato<sup>2</sup> Il Signor si risvegliò.

Come a mezzo del cammino, Riposato alla foresta, Si risente il pellegrino, E si scote dalla testa Una foglia inaridita, Che dal ramo dipartita Lenta lenta vi ristè;

Tale il marmo inoperoso, Che premea l'arca scavata, Gittò via quel Vigoroso, Quando l'anima tornata Dalla squallida vallea Al Divino che tacea: Sorgi, disse, io son con te.

Che parola si diffuse
Tra i sopiti d'Israele!
Il Signor le porte ha schiuse!
Il Signor, l'Emmanuele!
O sopiti in aspettando,
È finito il vostro bando:
Egli è desso, il Redentor.

Pria di Lui nel regno eterno Che mortal sarebbe asceso? A rapirvi al muto inferno, Vecchi padri, Egli è disceso: Il sospir del tempo antico, Il terror dell'inimico, Il promesso Vincitor.

Ai mirabili Veggenti, Che narrarono il futuro, Come il padre ai figli intenti Narra i casi che già furo, Si mostrò quel sommo Sele <sup>3</sup> Che, parlando in lor parole, Alla terra Iddio giurò;

Quando Aggeo, quando Isaia Mallevaro al mondo intero Che il Bramato un di verria '; Quando, assorto in suo pensiero, Lesse i giorni numerati ', E degli anni ancor non nati Daniel si ricordò. Era l'alba; e molli il viso Maddalena e l'altre donne Fean lamento sull'Ucciso: Ecco tutta di Sionne Si commosse la pendice; E la scolta insultatrice Di spavento tramorti.

Un estranio giovinetto Si posò sul monumento: Era folgore l'aspetto, Era neve il vestimento: Alla mesta che 'l richiese Diè risposta quel cortese: È risorto; non è qui.

Via coi pallii disadorni Lo squallor della viola: L'oro usato a splender torni: Sacerdote, in bianca stola, Esci ai grandi ministeri, Tra la luce dei doppieri Il Risorto ad annunziar?

Dall'altar si mosse un grido: Godi, o Donna alma del cielo s, Godi; il Dio cui fosti nido A vestirsi il nostro velo, È risorto, come il disse: Per noi prega: Egli prescrisse, Che sia legge il tuo pregar.

O fratelli, il santo rito Sol di gaudio oggi ragiona; Oggi è giorno di convito; Oggi esulta ogni persona; Non è madre che sia schiva Della spoglia più festiva I suoi bamboli vestir. Sia frugal del ricco il pasto; Ogni mensa abbia i suoi doni; E il tesor negato al fasto Di superbe imbandigioni, Scorra amico all'umil tetto. Faccia il desco poveretto Più ridente oggi apparir.

Lunge il grido e la tempesta De'tripudi inverecondi: L'allegrezza non è questa Di che i giusti son giocondi; Ma pacata in suo contegno, Ma celeste, come segno Della gioia che verrà.

Oh beati! a lor più bello Spunta il sol de giorni santi; Ma che fia di chi rubello Torse, ahi stolto! i passi erranti Nel sentier che a morte guida? Nel Signor chi si confida Col Signor risorgerà.

#### NOTE.

t Qui suscitavit cum a mortuis. Paul. ad Galat. I, 1. 2 Et excitatus est tamquam dormiens Dominus, tamquam potens crapt-tatus a vino. Pzalm. 77. 65.

3 Et orietur vobis timentibus nomen meum Sol iustitiæ. Malach, 4. 2.

4 Et veniet Desideratus cunctis gentibus. Agg. 2. 8.
5 Ab esitu sermonis, ut iterum sedificetur lerusalem, usque ad Christum ducem, hebdomades septem, et hebdomades seraginta dum erunt.... Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus: et non erit eins populus qui eum negaturus est. Dan. 9. 25-26.

6 Yespere autem sabbati, que lucescit in prima sabbati, venit Maria Mag-

dalene et altera Maria videre sepulchrum. Et ecce terramotus factus est magnus. Angelus enim Domini descendi de cœlo: et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum.

Erat autem aspectus eius sicht fulgur, et vestimentum eius sicht nix. Præ timore autem eins exterriti sunt enstodes, et facti sunt velut mortu-Respondens autem angelus dixit mulieribus.... Non est hic: surrexit enim. Matth. 28. 1-6.

7 Christus Dominus resurrexit. La Chiesa,

8 Regina cœli lætare, quia quem meruisti portare, resurrexit sicut dixit: ora pro nobis Deum. La Chiesa,

## LA PENTECOSTE

Madre de' Santi; immagine Della città superna; Del Sangue incorruttibile Conservatrice eterna; Tu che, da tanti secoli, Soffri, combatti e preghi, Che le tue tende spieghi Dall'uno all'altro mar;

Campo di quei che sperano, Chiesa del Dio vivente; Dov'eri mai? qual angolo Ti raccogliea nascente, Quando il tuo Re, dai perfidi Tratto a morir sul colle, Imporporò le zolle Del suo sublime altar?

E allor che dalle tenebre La diva spoglia uscita, Mise il potente anelito Della seconda vita; E quando, in man recandosi Il prezzo del perdono, Da questa polve al trono Del Genitor sall; Compagna del suo gemito, Conscia de' suoi misteri, Tu, della sua vittoria Figlia immortal, dov'eri? In tuo terror sol vigile, Sol nell'obblio secura, Stavi in riposte mura, Fino a quel sacro di,

Quando su te lo Spirito Rinnovator discese, E l'inconsunta fiaccola Nella tua destra accese; Quando, segnal dei popoli, Ti collocò sul monte; E ne'tuoi labbri il fonte Della parola aprl.

Come la luce rapida Piove di cosa in cosa, E i color vari suscita Ovunque si riposa; Tal risonò moltiplice La voce dello Spiro: L'Arabo, il Parto, il Siro In suo sermon l'udi.

Adorator degl'idoli, Sparso per ogni lido, Volgi lo sguardo a Solima, Odi quel santo grido: Stanca del vile ossequio, La terra a LUI ritorni: E voi che aprite i giorni Di più felice età, Spose, cui desta il subito Balzar del pondo ascoso, Voi già vicine a sciogliere Il grembo doloroso; Alla bugiarda pronuba Non sollevate il canto: Cresce serbato al Santo Quel che nel sen vi sta.

Perchè, baciando i pargoli, La schiava ancor sospira? E il sen che nutre i liberi Invidiando mira? Non sa che al regno i miseri Seco il Signor solleva? Che a tutti i figli d'Eva Nel suo dolor pensò?

Nova franchigia annunziano I cieli, e genti nove: Nove conquiste, e gloria Vinta in più belle prove: Nova, ai terrori immobile E alle lusinghe infide, Pace, che il mondo irride, Ma che rapir non può.

O Spirto! supplichevoli A' tuoi solenni altari; Soli per selve inospite; Vaghi in deserti mari; Dall'Ande algenti al Libano, D'Erina all'irta Haiti, Sparsi per tutti i liti, Uni per Te di cor, Noi T'imploriam! Placabile Spirto discendi ancora, A' tuoi cultor propizio, Propizio a chi T'ignora: Scendi e ricrea: rianima I cor nel dubbio estinti; E sia divina ai vinti Mercede il vincitor.

Discendi Amor; negli animi L'ire superbe attuta:
Dona i pensier che il memore
Ultimo di non muta:
I doni tuoi benefica
Nutra la tua virtude;
Siccome il sol che schiude
Dal pigro germe il fior;

Che lento poi sull'umili Erbe morrà non colto, Nè sorgerà coi fulgidi Color del lembo sciolto, Se fuso a lui nell'etere Non tornerà quel mite Lume, dator di vite, E infaticato altor.

Noi T'imploriam! Nei languidi Pensier dell'infelice Scendi piacevol alito, Aura consolatrice: Scendi bufera ai tumidi Pensier del violento; Vi spira uno sgomento Che insegni la pietà. Per Te sollevi il povero Al ciel, ch'è suo, le ciglia; Volga i lamenti in giubilo, Pensando a Cui somiglia: Cui fu donato in copia Doni con volto amico, Con quel tacer pudico, Che accetto il don ti fa.

Spira de' nostri bamboli Nell'ineffabil riso; Spargi la casta porpora Alle donzelle in viso; Manda alle ascose vergini Le pure gioie ascose; Consacra delle spose Il verecondo amor.

Tempra de baldi giovani Il confidente ingegno; Reggi il viril proposito Ad infallibil segno; Adorna la canizie Di liete voglie sante; Brilla nel guardo errante Di chi sperando muor.

## IL NOME DI MARIA

Tacita un giorno a non so qual pendice <sup>p</sup> Salia d'un fabbro nazaren la sposa; Salia non vista alla magion felice D'una pregnante annosa;

E detto salve a lei, che in reverenti Accoglienze onorò l'inaspettata, Dio lodando, sclamò: Tutte le genti <sup>2</sup> Mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udito avria i lontani Presagi allor l'età superba! Oh tardo Nostro consiglio! oh degl'intenti umani Antiveder bugiardo!

Noi testimoni che alla tua parola Ubbidiente l'avvenir rispose, Noi serbati all'amor, nati alla scola Delle celesti cose,

Noi sappiamo, o Maria, ch'Ei solo attenne L'alta promessa che da Te s'udia, Ei che in cor la ti pose: a noi solenne È il nome tuo, Maria. A noi Madre di Dio quel nome sona: Salve beata! che s'agguagli ad esso Qual fu mai nome di mortal persona, O che gli vegna appresso?

Salve, beata! in quale età scortese Quel si caro a ridir nome si tacque? In qual dal padre il figlio non l'apprese? Quai monti mai, quali acque

Non l'udiro invocar? La terra antica Non porta sola i templi tuoi, ma quella Che il Genovese divinò, nutrica I tuoi cultori anch'ella.

In che lande selvagge, oltre quai mari Di si barbaro nome fior si coglie, Che non conosca de' tuoi miti altari Le benedette soglie?

O Vergine, o Signora, o Tuttasanta, Che bei nomi ti serba ogni loquela! Più d'un popol superbo esser si vanta In tua gentil tutela.

Te, quando sorge, e quando cade il die, E quando il sole a mezzo corso il parte, Saluta il bronzo che le turbe pie Invita ad onorarte.

Nelle paure della veglia bruna Te noma il fanciulletto; a Te, tremante, Quando ingrossa ruggendo la fortuna, Ricorre il navigante. La femminetta nel tuo sen regale La sua spregiata lacrima depone, E a Te, beata, della sua immortale Alma gli affanni espone;

A Te che i preghi ascolti e le querele, Non come suole il mondo, nè degl'imi E de' grandi il dolor col suo crudele Discernimento estimi.

Tu pur, beata, un di provasti il pianto; Nè il di verrà che d'oblianza il copra: Anco ogni giorno se ne parla; e tanto. Secol vi corse sopra.

Anco ogni giorno se ne parla e plora In mille parti; d'ogni tuo contento Teco la terra si rallegra ancora, Come di fresco evento.

Tanto d'ogni laudato esser la prima Di Dio la Madre ancor quaggiù dovea; Tanto piacque al Signor di porre in cima Questa fanciulla ebrea.

O prole d'Israello, o nell'estremo Caduta, o da si lunga ira contrita, Non è Costei che in onor tanto avemo. Di vostra fede uscita?

Non è Davidde il ceppo suo? Con Lei Era il pensier de' vostri antiqui vati, Quando annunziaro i verginal trofei <sup>3</sup> Sopra l'inferno alzati. Deh! a Lei volgete finalmente i preghi, Ch'Ella vi salvi, Ella che salva i suoi; E non sia gente nè tribù che neghi Lieta cantar con noi:

Salve, o degnata del secondo nome, O Rosa, o Stella ai periglianti scampo, Inclita come il Sol, terribil come <sup>4</sup> Oste schierata in campo.

#### NOTE.

<sup>1</sup> Exsurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana.... Et intravit in domum Zacharim, et salutavit Elisabeth. Luc. 1. 39-40.

<sup>2</sup> Ecoe enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Luc. 1. 48, 3 Ecoe virgo concipiet, et pariet Filium. Is. 7. 14. Ipsa conteret caput tuum. Ovn. 3. 15.

<sup>4</sup> Electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. Cant. 6. 9.

### STROFE

#### PER UNA PRIMA COMUNIONE

#### Prima della Messa.

Si, Tu scendi ancor dal cielo;
Sl, Tu vivi ancor tra noi;
Solo appar, non è, quel velo:
Tu l'hai detto; il credo, il so;
Come so che tutto puoi,
Che ami ognora i tuoi redenti,
Che s'addicono i portenti
A un amor che tutto può.

#### All'Offertorie.

Chi dell'erbe lo stelo compose?
Chi ne trasse la spiga fiorita?
Chi nel tralcio fe'scorrer la vita?
Chi v'ascose — dell'uve il tesor?
Tu, quel Grande, quel Santo, quel Bono,
Che or qual dono — il tuo dono riprendi;
Tu, che in cambio, qual cambio! ci rendi
Il tuo Corpo, il tuo Sangue, o Signor.

Anche i cor che t'offriamo son tuoi:
Ah! il tuo dono fu guasto da noi;
Ma quell'alta Bontà-che li fea,
Li riceva quai sono, a mercè;
E vi spiri col soffio che crea,
Quella fede che passa ogni velo,
Quella speme che more nel cielo,

# Quell'amor che s'eterna con Te.

Ostia umil, Sangue innocente; Dio presente, — Dio nascoso; Figlio d'Eva, eterno Re! China il guardo, Iddio pietoso, A una polve che Ti sente, Che si perde innanzi a Te.

#### Prima della Comunione.

Questo terror divino, Questo segreto ardor, È che mi sei vicino, È l'aura tua, Signor! Sospir dell'alma mia, Sposo, Signor, che fia Nel tuo superno amplesso! Quando di Te Tu stesso Mi parlerai nel cor!

#### Alia Comunione.

Con che fidente affetto
Vengo al tuo santo trono,
M'atterro al tuo cospetto,
Mio Giudice, mio Re!
Con che ineffabil gaudio
Tremo dinanzi a Te!
Cenere e colpa io sono:
Ma vedi chi T'implora,
Chi vuole il tuo perdono,
Chi merita, Chi adora,
Chi rende grazie in me.

#### Bopo la Comunione.

Sei mio; con Te respiro; Vivo di Te, gran Dio! Confuso a Te col mio Offro il tuo stesso amor. Empi ogni mio desiro; Parla, chè tutto intende, Dona, chè tutto attende, Quando T'alberga, un cor.



## $\mathbf{IL}$

# CINQUE MAGGIO

ODE



#### one

Ei fu. Siccome immobile, Dato il mortal sospiro, Stette la spoglia immemore Orba di tanto spiro, Così percossa, attonita La terra al nunzio sta,

Muta pensando all'ultima Ora dell'uom fatale; Nė sa quando una simile Orma di piè mortale La sua cruenta polvere A calpestar verrà.

Lui folgorante in solio Vide il mio genio e tacque; Quando, con vece assidua, Cadde, risorse e giacque, Di mille voci al sonito Mista la sua non ha: Vergin di servo encomio E di codardo oltraggio, Sorge or commosso al subito Sparir di tanto raggio; E scioglie all'urna un cantico Che forse non morrà.

Dall'Alpi alle Piramidi, Dal Manzanarre al Reno, Di quel securo il fulmine Tenea dietro al baleno; Scoppiò da Scilla al Tanai, Dall'uno all'altro mar.

Fu vera gloria?... Ai posteri L'ardua sentenza: nui Chiniam la fronte al Massimo Fattor, che volle in Lui Del creator suo spirito Più vasta orma stampar.

La procellosa e trapida dioia d'un gran disegno, L'ansia d'un cor che indocile Serve pensando al regno, E il giunge, e tiene un premio Ch'era follia sperar;

Tutto ei provò: la gloria Maggior dopo il periglio, La fuga e la vittoria, La reggia e il tristo esiglio: Due volte nella polvere, Due volte sull'altar. Ei si nomò: due secoli, L'un contro l'altro armato, Sommessi a lui si volsero, Come aspettando il fato: Ei fe' silenzio, ed arbitro S'assise in mezzo a lor.

E sparve, e i di nell'ozio Chiuse in si breve sponda, Segno d'immensa invidia E di pietà profonda, D'inestinguibil odio E d'indomato amor.

Come sul capo al naufrago / L'onda s'avvolve e pesa, L'onda su cui del misero, Alta pur dianzi e tesa, Scorrea la vista a scernere Prode remote invan;

Tal su quell'alma il cumulo Delle memorie scese! Oh quante volte ai posteri Narrar sè stesso imprese, E sull'eterne pagine Cadde la stanca man!

Oh quante volte, al tacito Morir d'un giorno inerte, Chinati i rai fulminei, Le braccia al sen conserte, Stette, e dei di che furono L'assalse il sovvenir! E ripensò le mobili Tende, e i percossi valli, E il lampo de' manipoli, E l'onda dei cavalli, E il concitato imperio, E il celere ubbidir.

Ahi! forse a tanto strazio Cadde lo spirto anelo, E disperò; ma valida Venne una man dal cielo, E in più spirabil aere Pietosa il trasportò;

E l'avviò, pei floridi Sentier della speranza, Ai campi eterni, al premio Che i desiderii avanza, Ov'è silenzio e tenebre La gloria che passò.

Bella Immortal! benefica Fede ai trionfi avvezza! Scrivi ancor questo, allegrati; Chè più superba altezza Al disonor del Golgota Giammai non si chinò.

Tu dalle stanche ceneri Sperdi ogni ria parola: Il Dio che atterra e suscita Che affanna e che consola, Sulla deserta coltrice Accanto a lui posò.

# MARZO 1821

0 D E.

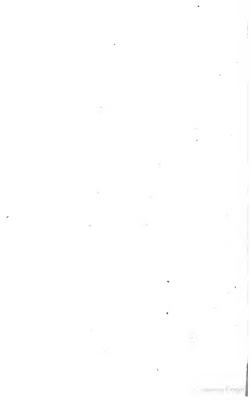

#### ALLA ILLUSTRE MEMORIA

DI

# TEODORO KERNER

POETA E SOLDATO

DELLA INDIPENDENZA GERMANICA

MORTO SUL CAMPO DI LIPSIA

IL GIORNO XVIII D'OTTOBRE MDCCCXIII

NOME CARO A TUTTI I POPOLI

CHE COMBATTONO PER DIFENDERE

O PER RICONQUISTARE

UNA PATRIA

# MARZO 1821

Soffermati sull'arida sponda,
Volti i guardi al varcato Ticino,
Tutti assorti nel novo destino,
Certi in cor dell'antica virtù,
Han giurato: Non fia che quest'onda
Scorra più tra due rive straniere:
Non fia loco ove sorgan barriere
Tra l'Italia e l'Italia, mai più!

L'han giurato: altri forti a quel giuro Rispondean da fraterne contrade, Affilando nell'ombra le spade Che or levate scintillano al sol. Già le destre hanno strette le destre; Già le sacre parole son porte: O compagni sul letto di morte, O fratelli su libero suol.

Chi potrà della gemina Dora, Della Bormida al Tanaro sposa, Del Ticino e dell'Orba selvosa Scerner l'onde confuse nel Po; Chi stornargli del rapido Mella E dell'Oglio le miste correnti, Chi ritogliergli i mille torrenti Che la foce dell'Adda versò, Quello ancora una gente risorta Potra scindere in volghi spregiati, E a ritroso degli anni e dei fati, Risospingerla ai prischi dolor: Una gente che libera tutta, O fia serva tra l'Alpe ed il mare; Una d'arme, di lingua, d'altare, Di memorie, di sangue e di cor.

Con quel volto sfidato e dimesso, Con quel guardo atterrato ed incerto. Con che stassi un mendico sofferto Per mercede nel suolo stranier, Star doveva in sua terra il Lombardo; L'altrui voglia era legge per lui; Il suo fato, un segreto d'altrui; La sua parte, servire e tacer.

O stranieri, nel proprio retaggio Torna Italia, e il suo suolo riprende; O stranieri, strappate le tende Da una terra che madre non v'è. Non vedete che tutta si scote, Dal Cenisio alla balza di Scilla? Non sentite che infida vacilla Sotto il peso de' barbari piè?

O stranieri! sui vostri stendardi Sta l'obbrobrio d'un giuro tradito; Un giudizio da voi proferito V'accompagna all' iniqua tenzon; Voi che a stormo gridaste in quei giorni: Dio rigetta la forza straniera; Ogni gente sia libera, e pera Della spada l'iniqua ragion. Se la terra ove oppressi gemeste Preme i corpi de vostri oppressori, Se la faccia d'estranei signori Tanto amara vi parve in quei di; Chi v'ha detto che sterile, eterno Saria il lutto dell'itale genti? Chi v'ha detto che ai nostri lament! Saria sordo quel Dio che v'udi?

Sì, quel Dio che nell'onda vermiglia Chiuse il rio che inseguiva Israele, Quel che in pugno alla maschia Giaele Pose il maglio, ed il colpo guidò; Quel che è Padre di tutte le genti, Che non disse al Germano giammai: Va, raccogli ove arato non hai; Spiega l'ugne; l'Italia ti do.

Cara Italia! dovunque il dolente Grido uscì del tuo lungo servaggio; Dove ancor dell'umano lignaggio, Ogni speme deserta non è; Dove già libertade è fiorita, Dove ancor nel segreto matura, Dove ha lacrime un'alta sventura, Non c'è cor che non batta per te.

Quante volte sull'Alpe spiasti L'apparir d'un amico stendardo Quante volte intendesti lo sguardo Ne'deserti del duplice mar! Ecco alfin dal tuo seno sboccati, Stretti intorno a' tuoi santi colori, Forti, armati de' propri dolori, I tuoi figli son sorti a pugnar. Oggi, o forti, sui volti baleni Il furor delle menti segrete: Per l'Italia si pugna, vincete! Il suo fato sui brandi vi sta. O risorta per voi la vedremo Al convito de' popoli assisa, O più serva, più vil, più derisa Sotto l'orrida verga starà.

Oh giornate del nostro riscatto!
Oh dolente per sempre colui
Che da lunge, dal labbro d'altrui,
Come un uomo straniero, le udrà!
Che a' suoi figli narrandole un giorno,
Dovrà dir sospirando: io non c'era;
Che la santa vittrice bandiera
Salutata quel di non avrà.

# IL PROCLAMA DI RIMINI

#### FRAMMENTO DI CANZONE

## APRILE 1815.

O delle imprese alla più degna accinto,
Signor che la parola hai proferita,
Che tante etadi indarno Italia attese;
Ah! quando un braccio le teneano avvinto
Genti che non vorrian toccarla unita,
E da lor scissa la pascean d'offese;
E l'ingorde udivam lunghe contese
Dei re tutti anelanti a farle oltraggio;
In te sol uno un raggio
Di nostra speme ancor vivea, pensando
Ch'era in Italia un suol senza servaggio,
Ch'ivi slegato ancor vegliava un brando.

Sonava intanto d'ogni parte un grido, Libertà delle genti e gloria e pace! Ed aperto d'Europa era il convito; E questa donna di cotanto lido, Questa antica, gentil, donna pugnace Degna non la tenean dell'alto invito: Essa in disparte, e posto al labbro il dito, Dovea il fato aspettar dal suo nemico, Come siede il mendico Alla porta del ricco in sulla via; Alcun non passa che lo chiami amico, E non gli far dispetto è cortesia. Forse infecondo di tal madre or langue Il glorioso fianco? o forse ch'ella Del latte antico oggi le vene ha scarse? O figli or nutre, a cui per essa il sangue Donar sia grave? o tali a cui più bella Pugna sembri tra loro ingiuria farse? Stolta bestemmia! eran le forze sparse, E non le voglie; e quasi in ogni petto Vivea questo concetto:
Liberi non sarem se non siamo uni; Ai men forti di noi gregge dispetto, Fin che non sorga un uom che ci raduni.

Egli è sorto, per Dio! Sl, per Colui
Che un di trascelse il giovinetto ebreo
Che del fratello il percussor percosse;
E fattol duce e salvator de'sui,
Degli avari ladron sul capo reo
L'ardua furia soffiò dell'onde rosse;
Per quel Dio che talora a stranie posse,
Certo in pena, il valor d'un popol trade;
Ma che l'inique spade
Frange una volta, e gli oppressor confonde;
E all'uom che pugna per le sue contrade
L'ira e la gioia de'perigli infonde.

Con Lui, signor, dell'itala fortuna Le sparse verghe raccorrai da terra, E un fascio ne farai nella tua mano

FINE.

### INDICE

| Notizie storiche                                   | *  | 9   |
|----------------------------------------------------|----|-----|
| Adelchi, tragedia                                  | *  | 23  |
| Discorso sopra alcuni punti della Storia Longobar- |    |     |
| dica in Italia                                     | >  | 119 |
| IL CONTE DI CARMAGNOLA Dedica                      | *  | 275 |
| Prefazione                                         | *  | 279 |
| Notizie storiche                                   | *  | 291 |
| Il Conte di Carmagnola, tragedia                   | *  | 305 |
| INNI SACRI 1, 11 Natale.                           |    |     |
| II. La Passione                                    | ,  | 391 |
| III. La Risurrezione.                              | >  | 395 |
| IV. La Pentecoste                                  | >  | 399 |
| V. Il Nome di Maria.                               | *  | 404 |
| STROFE per una prima Comunione                     | 30 | 408 |
| IL CINQUE MAGGIO Ode in morte di Napoleone .       | *  | 413 |
| Marzo 1821                                         | »  | 421 |
| Il PROCLAMA DI RIMINI APRILE 1815                  | *  | 425 |



